

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nencini inc. 86

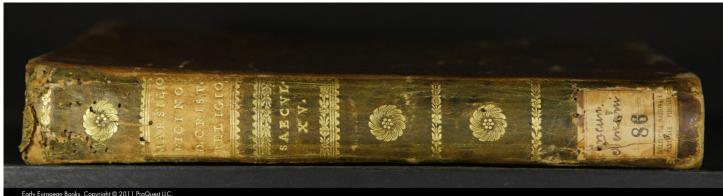



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nencini inc. 86



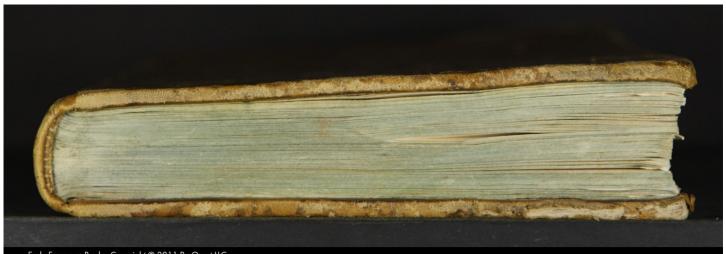





Firenze.

Nencini inc. 86



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Firenze.

Nencini inc. 86

0 2 8 9 Bella presente Edizione edi un altra della medesima Opera in lingua latina parlandone l'evuditysimo Radre Auditvedi nel suo (ibro: Specimen historico-criticum Editionum Italianum Squali XV., cosi dica pag. 371. He due editiones inter various habende videnture et ni fallor, nunc primum in evidence restituen efferentur. Frugtra De issdem Ovlandium consules frugtes frantairum Denisium )) Deburies Haymum Jandonatum Everennam Catalog. Biblioth. Ainell. Indicem librorum ab inventa typographia resque ad 2) annum 1500, in quorum plevisque unam editionem disanam )) versioni Itala anni 1484. memoratam inveni. )) Si suppone che sia stata fatta in Fiovenza dai Cennini civea il 1471. H. JOYI BWC. VI. 625 41By. n. 3859

## P ROHEMIO PRIMO. CHELVMANA

generatione sanza religione sarebbe piumisera chellebestie.

Prohemio secondo. Che Intralasapientia ella Reli gione egrande propinquita.

Capitolo primo: Lareligione sopratutte lecose e

propria alluomo & ueridica.

Capitolo: II: Della diumita dellanimo perla reli gione.

Capitolo: III: Guardinsi igiouani chenondieno te

merariamente giudicio della religione.

Capitolo: IIII: Ogni religione a inse alquanto dibene purche allagloria didio creatore del tutto siri ferisca l'acristiana & sincera.

Capitole: V: Ediscepoli di Cristo non ingannoron

lumana generatione.

Capitolo: VI: Conquanto libero & grande animo

saffaticauano ediscepoli di Cristo.

Capitolo: VII: Ediscepoli di Cristo non surono da

alcuno ingannati.

Capitolo: VIII: Lareligione cristiana esondata so lo nella uirtu didio.

Capitolo: VIIII: Lauctorita di Cristo none dalle stelle ma dadio.

Capitolo: X. Lauctorita di Cristo non mancho di miracoli.

Capitolo: XI. Lauctorita di Cristo apresso egen

Capitolo: XII: Lauctorita di Cristo apresso ema



umetisti.

Capitolo: XIII: Lageneratione delfigliuol didionella eternita.

Capitolo: XIIII: Lordine decieli degli angeli dellanime circa latrinita quasi come dispere circa el centro.

Capitolo: XV: Lageneratione delfigliuolo didio nella eternita & ladichiaratione neltempo.

4 Capitolo: XVI: su cosa conueniente che dio sicon iungessi allo buomo.

Capitolo: XVII: Quale sia laconiuntione didio e dello buomo.

Capitolo: XVIII: Quanto condecente fusi laco iunctione didio & dello huomo.

Capitolo: XVIIII: Laduenimento di Cristo ciap parechia beatitudine conla fede speranza & carita.

Capitolo: XX: Laduenimento di Cristo su utile adleuare lagraueza del peccato.

Capitolo: XXI: Cristo adempie elperfecto mo do dello admaestrare gli huomini.

Capitolo.XXII. Cristo leuo gli errori. Apri la uerita.

Capitolo. XXIII. Cristo & laydea & lexemplo delle uirtu.

Capitolo. XXIIII. Lauctorita delle sibille.

Capitolo.XXV. Letestimonanze delle Sibille per Cristo.

Capitolo XXVI. Lauctorita depropheti nobil ta deltestamento uechio excellentia delnuouo. Capitolo: XXVII: Detestimonii depropheti per Cristo.

Capitolo. XXVIII. Solutione delle dubitationi

degiudei circha leprofetie.

Capitolo: XXVIIII: Contro agiudei che sono

miseri inuendecta di Cristo.

RISVMMESI Lapruoua della cristiana uendet

ta intre capi.

Capitolo. XXX. Confermatione delle cose no stre perle cose giudalche contro agiudei delibri sacri Demiracoli.

Testimonio di Giouanni baptista & di Giosapho del

la Rexurrectione di Cristo.

Capitolo. XXXI. Confirmatione della trinita diuina & della diuinita di Cristo perle cose giudaiche

Capitolo: XXXII. Confirmatione della passio ne di Cristo perlecose giudaiche contro agiudei.

Capitolo: XXXIII: Confirmatione del peccato originale & perquesto della passione di Cristo perle cose degiudei contro agiudei.

Capitolo. XXXIIII. Lecirimonie deltestameto uechio. Venendo ilnuouo meritamente sono cosump

te & consumate.

Distintione deprecepti di Moyse.

Capitolo: XXXV: Della auctorita della doctri na cristiana.

Capitolo: XXXVI: Chelesacre settere decristia

ni non furono uierate.

Capitolo: XXXVII: Lachagione dello errore de giudei machometisti & gentili.



LIBRO DI MARSILIO FICINO FIOREN tino Della Cristiana Religione ad BERNARDO DELNERO Clarissimo Cittadino Fiorentino: PROHEMIO dellibro che lageneratione humana sanza religione sarebbe piu misera chelle Bestie:

one laquale puo collume dellin tellecto comprehendere egradi debeni & demali & qualche uolta discerner lauera felicita dalla ue ra miseria et dalla falsa felicita no aspectassi dopo questa ombra diuita uera uita. Certamente nes

suno animale nato sarebbe piu misero chelluomo. Perche qualunche diligentemente cosidera lordine delle cose mondane: truoua inuerita chella sorte et conditione degli huomini iterra emolto piu dura et aspra che quella deglialtri animali. Prima elcorpo nostro perche equasi ditemperata complexione nudo tenero sanzarmi naturali facilimamente dacqua lunque extrema qualita & accidente et obstaculo: tuctol giorno e offeso. Et dicose quasi innumerabili quanto aluicto: uestito: habitatione: instrumenti ha dibisongnio. Dipoi linquisitione della ragione laquale nelle operationi & opere cidichiara esser piu excellenti che bruti: necessariamente cifa inquesta uita molto piu miseri. Questa cifa con multiplice anxieta circha diuerse cose presenti riuolgere pen tere spesso dimolte preterite. Et come innumerabi

li beni ardentemente desiderare così innumerabili mali sempre temere non solamente inquesta uita & a tempo: ma etiamdio nellaltra et ineterno. Beati sono glispiriti celesti derche nelmezo giorno cioe inluce pura: tutto discernono tranquillamente ui uendo: sanza molta cura & anxieta uiuono lebestie. Perche essendo nella profonda nocte dellaingnoran tia nate oue lanatura lepone omena iui sistanno: iui neuanno. Anxio troppo einfelice interra eluomo conlocato dalla natura inuna nebbia mezza tra giorno enocte. Ilperche ueggendo alquanto epoten do da se qualche pocho operare alandare adoperar perse piglia fidanza. Ma ueggendo male & poco po tendo spesso cade & mentre risurge dauna parte mi serabile dalaltra parte ruina. Nonne ragioneuole chella ragione laquale cidimonstra piu prestanti che gli animali irrationali: et piu simili & propinqui nel uedere & uolere agli spiriti celesti pieni diragione ci facci piu distanti da quegli che lebestie nella con dition deluiuere & nelgrado delbene. Nonne giusta cosa chella generatione humana accostandosi per culto diuino molto adio elquale esoma felicita sia sempre piu infelice chebruti animali equali essendo dital culto priuati dadio son molto distanti. Ma per che luomo perla cognitione et uolonta et uenerati one della diuina felicita apparisce esser si pernatura siper qualche merito diuita edono digratia di decta felicita capace laquale naturale & acquisita capacita altutto uana eller non debba: pero nolla potendo

potendo inquesta mortale uita consequitare : e ne cessario che nelletterna lapossa fruire. Questa beati tudine cipromette et dona lasancta religione madre della uiua speranza: madre della uera consolatione dogni uirtu et sublimita & premio. Dapoi che sola mete nella sacra religione ogni nostro bene sitruoua debbasi nel observancia & confirmatione & difesione diquesta tucte leforze del ingengno operare. Perla qual cosa uolendo eltuo MARSILIO FICINO usar lofficio suo almeno inqualche parte ha in questo anno composto conladiuto diuino un libro inconfermatione & defensione della uera religione: quale e lacristiana. Et perche lareligione e dote e uirtu comune a tutti apartenente: mi parue sicon uenisse detto libro non solo inlingua latina: ma an cora intoscana comporre perche ellibro della uirtu uniuersale: amolti fusse comune. Et uolendo dona re ellibro latino Almagnanimo uiro LORENZO DEMEDICI. giudicai esser conueniente per non diuider coluolume della religione quegli che dio auctor della religione inuera amicitia coniunxe dare ellibro toscano A BERNARDO. DELNERO. diligentissimo observator della virtu civile quanto philosophia et religione comanda. Laqual uirtu secondolnostro Platone inquattro cose consiste chelciptadino sia prudente indiscernere nella cipta affine diben chomune lechose presenti & preuedere lefuture & sia giusto neldistribuire acciaschuno seco do emeriti. Forte inuincere etimori equali leopera

tioni delle uirtu inpedischono. Et nesuoi appetiti temperato. Addunque bernardo mio ardente amato re dellapatria nostra riceui chonanimo lieto & felice fortuna questo nostro tractato della celeste patria: siccome lamonarchia ellibro dellamor riceuesti. Quegli conquesto insieme et condeglialtri che pia cendo addio conporremo attuo nome: stimo saranno manifesto segnio apresenti esuturi seculi : quanto non solo glibuomini ciuili eseculari. Ma etiamdio lepersone date alla philosophia et alsacerdotio dal ladulatione rimote abbino meritaméte stimato tua degna persona. Leggerai insieme conquesto prohe mio ancora elprohemio che diricziamo alnostro LORENZO. Accio cheluomo non separi coloro che dio congiunse. Conferirai qualcheuolta queste nostre disputationi copiero degnio atte nepote ame fratello buomo certamente acutissimo dingengnio edicostumi & lectere ornato. Credo stimerete come sempre perssecti mostrasti stimare che lafrequente lectione delle cose diuine sia agouernatori delle Republiche molto conueniente. Impero chesapete chelgouerno terreno allora eoptimo & filicissimo: quando colfauore del Re delcielo sidiricza allo ex emplo delregnio Celeste.

LIBRO DI MARSILIO FICINO FIO RENTINO DELLA CRISTIANA RELI GIONE PROHEMIO CHE INTRALA SAPIENTIA ET LARELIGIONE E GRANDE PROPINQVITA

## ETTERNA SAPIENTIA

didio ordino che emisteri diuini almeno neprincipii della religio ne daccoloro solamente fussino tractati: equali erano ueri amato ri della sapientia uera. Perque sto aduenne che apresso aglianti chi emedesimi huomini lechagi

oni delle cose ricerchauano & anchora administraua no esacrifici dicolui elquale e somma cagione delle cagioni. Ilperche intutte legenerationi degli huo mini: emedesimi erono philosophi et sacerdoti: et non sanza ragione: cosi era. Perche conciosia chel lanimo come piace alnostro platone condue alie che sono lintellecto: et lauolonta possa alpadre et patria celeste uolare. Et ilphilosopho collo intellec to maxime & ilsacedrote colla uolonta proceda: & oltre acquesto lintellecto illumini lauolonta. Et questa uolonta accenda lintellecto: eragioneuole che quelli che prima lecose diuine perla intelligen tia dasse trouorono: ouero dadio attinsono: hancora prima ese cose diuine perla uolonta uenerassino rec tamente: et larecta ueneratione diqueste aglialtri insengnassino. Adunque epropheti degliebrei & gli essei alla sapientia insieme & alsacerdotio opera da uano. Ephilosaphi dapersiani perche alle cose sacre erono proposti magi: cioe sacerdoti erono chimati. Glindiani ricorreuano alor saui chiamati brachmani perinformatione delle cose naturali & perpurificati

one deglianimi. Adpresso gliegyptii emathematici et methafisici elsacerdotio et ilregno possedeuono . Adpresso gliethiopi e lor saui chiamati gymnoso phisti erano maestri della philosophia et erano del la religione gouernatori. Lamedesima consuetudi ne fu ingrecia sotto: lino: orpheo: museo: eumolpo aglaophemo pythagorici. Questo medesimo ingallia sotto ilgouerno dedruidi sobseruaua. Chi nonsa quanto apresso eromani: numma pompilio: ualerio sorano. Marcho uarrone et molti altri allasapien tia insieme ealle cose sacre opera dierono. Chi nonsa quanta et quanto uera doctrina negli antichi preti et uescoui decristiani fioriua. Ofelici seculi equali questa diuina copula dalla sapientia et religione: spetialmente adpresso gliebrei et cristiani conserua sti intera. Oseculi finalmente troppo miseri: quan do lacopula dipallade & dithemis sidisciosse. Oquan to fu questo miserabil caso. Cosi fu data acani ala cerare lacosa sancta. Perche ladoctrina ingranparte sitransferi nesecolari. Onde elpiu delle uolte del liniquita elasciuia instrumento diuenta: & piutosto malitia chescientia chiamare sidebba. Ma che dire mo noi chelle pietre pretiose della religione sono spesso dagli ingnoranti stratiate. Et daquesti come daporci conculcate. Perche spesso leuile cure degli ingnoranti superstitione piu tosto che religione chi amare siconuiene. Inquesto modo ne quegli since ramente lauerità intendono: laquale come cosa di uina solamente agliochi degli huomini ueramente

religiosi riluce: nequesti per quanto sia inloro recta mente honorano iddio: et lecose sacre gouernono: essendo delle cose diuine et humane altutto ingno ranti. O animi ciptadini della patria celeste: peregri ni interra: quanto tempo questa miserabil sorte del secolo diferro sosterremo. Sommaméte priegho che qualche uolta laphilosophia dono sacro didio dalla impieta se inalcuno modo sipuo liberiamo. Benso chessipuo se inuero siuuole: hancora priegho chella sancta religione contutte leforze nostre dalla uile ingnorantia ricomperiamo. Conforto adunque tut ti et priegho: ephilosophi imprima chella religio ne abbraccino interamente o almeno inqualche par te tocchino. E preti dipoi che diligentemente ne gli studii della legittima sapientia mettino tempo. Quanto inquesta cosa io abbia fatto proficto o in uero abbi affare nollo intendo. Pure lo tentato ne cessero di tentare non confidandomi nelmio debile ingegno. Ma nella clementia et potentia diuina. COSIMO. Magno auolo tuo. O magnianimo LORENZO: et anchora elpio PIERO tuo geni tore: dateneri anni accio che potessi philosophare: colle loro ricchezze minutrirono. Tu dinuouo uo lendo lostudio della philosophia inme secondo ilpo tere come innalcunialtri tusse gia cosueto coluficio della pieta cogiungere eltuo MARSILIO ficino facesti disacerdotale dignita honorare. Iddio uoglia che mai ionomi sia me medesimo abbandonato: ne perladuenire abandoni: Dappoi chelfauore & laiuto

didio & della casa deMEDICI: nonme per alcuno tempo manchato. Et accio che iomiconciliassi lagra tia divina. Et facessi atte qualche cosa grata eame medesimo nomanchassi dapoi ebbi preso elgrado sa cerdotale della religione cristiana coposi uno libro. Elquale deliberai alnometuo referire. Essendo tu auctore diquesta mia professione & sommo fautore della religione. Et iphilosophia provecto. Leggi ad dunque felicemente magnanimo LORENZO co servatore della patria et vivi felice insieme coltuo fratel GIVLIANO huomo molto prestante et delle virtu degliantinati vostri imitatore:

LA RELIGIONE SOPRA TYTTE LE COSE EPROPRIA ALLO HVOMO ET VERIDICA. CAPITOLO PRIMO.

mostra che tucte ledote delluomo excep ta lareligione almeno secondo qualche similitudine nelle bestie qualche uolta appariscono. Ma nessuno iditio direligione lebestie mai inse dimostrono siche anoi resta propria la eleua tione della mente inuerso iddio re descielo. Così come labito descorpo ricto inuerso escielo annoi e proprio et isculto diuino quasi così aglibucmini e naturale come agliuccegli eluolare. Pure sealcuno troppo curioso affermassi qualche bruto animale bonorare alcuna uolta escielo Laqualcosa inmodo al cuno non credo risponderebono eplatonici quello animale piu tosto sare allora qualchealtro suo acto obisongno corporale che honorare elcielo. Et se for se per qualche naturale instincto lonora iniente di meno non sapere quelche sifaccia. Et se losa confesse rebbono doue fulle intelligentia dicose diuine. Esse re anchora uita perpetua: Ma inuerita tornando al proposito nostro: Lo huomo essendo animale sopra glialtri perfetto: come persue opere manifestamete sidiscerne per quella proprieta maximaméte diperfec tione abbonda & daglinferiori e diferente. Perlaqua le alle cose perfectissime chessono lediuine: sicongi unge. Anchora farghomenta iquesto modo · Selluo mo eperfectissimo ditucti glianimali mortali iquan to eglie huomo. Seghuita che perquella dote eglie spetialmente persectissimo laquale lui itraglianima li bapropria aglialtri innessuno modo comune: que sta e lareligione. Addunque eglie perla religione perfectissimo. Sella religione fussi uana per quella anchora iperfectissimo tra tucti sarebbe. Perche per quella sarebbe sommaméte stolto et misero. Impe ro chegli huomini comunemente postpongono mol ti commodi : et sopportono molti incommodi della presente uita peramore didio o per timore. Ma nes suno deglialtri animali per culto diuino & expecta tione delfuturo se medesimo debeni presenti priua Agiugnesi che noi soli lostimolo della conscientia continouamente punge: & iltimore della diuina ué detta e dellinferno aspramente torméta. Addunque fella religione come dicemo euana: nessuno animale epiu stolto epiu ifelice che luomo. Et pero sarebbe

luomo perla religione sopratutti inperfecto. Mapu re poco innanzi perla religione piu perfecto cheglial tri appariua. Laragione uuole che costui noposta per una medesima sua cosa intalmodo patire cose con trarie che sia persecto sommamente & insieme som mamente inperfecto. Seguita chella religione sia ue ra: maximamente perche come nonpuo alcuna cosa perlacostarsi alfuocho farsi freddissima. Cosi nopuo luomo perche solo addio sapietissimo et beatissimo sachosta diqui stultissimo & miserrimo diuetare. Et anchora nonpuo iddio essendo somma uerita et boni ta ingannare lageneratione humana dallui sanza me zo creata. Ma lanaturale & chomune oppinione di dio fu seminata innoi dadio comune origine & princi pe ditutte nature. Oltre acquesto e danotare che quella diuinatione laquale e significata daqualche spetie danimali itera perche ella procede dallinsticto della natura particulare & uniuersale sempre e uera Sichome quando molti animaluzi anulosi nelleuar delsole escono diterra: significa laria douersi turba re. Et simili exempli assai. Non altrimenti peruno comune indouinar degli huomini lareligione e uera & questo e che tutti & sempre & inogni luogo hono rono iddio: perchagione della futura uita: perlaqual cosa e uero che dio prouede agli huomini & altra ui ta dopo questa concede. Se cosi e come iuero e chel laperfectissima spetie deglianimali ha quelgiudicio uerissimo elquale sopra tutti giudici glie naturale Et che sia tale laffermatione della religione appari

sce nonsolamente perche sappartiene annoi solitet a tutti noi. Ma etiandio perche tutte soppinioni & le leggi nostre tutti gli affecti & costumi excepta lare ligione comune simutano. Addunque se alcuno si truoua altucto daogni religione alieno essedo costui alienato dalla natura della spetie humana segutia. cheglie daprincipio huomo mostruoso ouero perco tagione dalcunaltro mostruoso gia maculato.

CAPITOLO SECONDO DELLA DIVI NITA DELLANIMO PERLA RELIGIO

NE.

LATONE NOSTRO NELLI bro titolato protagora dice essere gran

de inditio dinostra divinita che noi soli iterra come partecipi disorte diuina per uni certa propinquita riconosciamo & desideriamo iddio come auctore inochiamo & amiamo come pa dre come Re loueneriamo: temiallo come signore Siccome ilsole sanza ilsole nonsi uede. Et come la ria sanza laria nonsode. Ma locchio pieno dilume uede ellume. Et lorecchio pieno daria ode laria riso nante. Cosi idio sanza iddio nonsi conosce Ma lani mo pieno didio: tanto inuerso iddio silieua: quanto dallume diuino illustrato riconosce iddio. Et acceso daldiuino calore diquelmedesimo ha sete: perche nonsi elieua accolui che esopra lui: etinfinito: seno perlauirtu dichie superiore & infinito: diqui lanimo sifa tempio didio come xisto pythagrico stima el qua le dice: el tempio dellecterno iddio mai non douere

rouinare: lamente humana di et nocte inse riuolta idio: diddio arde elcuore. Adiddio sospira elpecto: Costui canta lalingua: questo adorano elcapo lema ni elleginocchia: questo gliartificii degli huomini rapresetono. Se iddio no ode queste cose eglie igno rante. Se enolle exaudisce e ingrato: & aomgni mo do ecrudele se cicostrigne tuttolgiorno & nocte gri dare mai nonci exaudisce. Certamete iddio elqua le e infinita sapietia bonita & carita: ignorante igra to & crudele essere nonpuo. Insoma perche lamente superiore piu tosto coprende linferiore che pelcon trario: selamete humana ha gusto della diuina: ene cessario luhumana dalla diuina essere compresa et gouernata.

CAPITOLO. TERZO. GHVARDINSI. EGIOVANI. CHE NONDIENO TEME RARIAMENTE GIVDICIO DELLA RELI

GIONE.

EN CHE luomo persua natura inqua lunque eta trabendone pochi: equali so no huomini inbastarditi sia religioso: Niente dimeno: due eta. Come scriue

platone sopra alaltre religiose sono. Lapueritia: el la senectu. Esanciulli religiosi nascono & allieuansi: & nella religione sermi stanno infino che nella gio uentu laragione sidesta: laquale persua naturale ca gioni & leragioni diqualunque cosa ricercha. Se in questa eta esimettono inquelli studi o abbattonsi aque sermoni: pequali lecagioni delle cose condili

gentia siricercono: comincioon quasi nulla uoler af fermare senon quello diche essi laragione conoscono Allora igramparte sigettono la religione dietro al le spalli:segia enonsi commettono nelle leggi: et nelconsiglio deuechi. Impero che le occultissime ragioni delle cose diuine amala pena dopo lungo te po finalmente condiligentia exquisitissima & méte purgata siueggono. Egiouani predetti atali ragioni ancora non aggiungono. Et non affermando eglino cosa alcuna: della quale laragione non ueghino: se si confidono nelproprio igegno lareligione quasi di sprezano. Alcuni essendo inquesta oppinione: perla superbia: et incontinentia alle uolupta daristippo si danno & infine lecose della religione non altrime ti che fauole stimano. Ma alcuni altri perla mansue tudine & modestia secondo luso depythagorici pur gono lamente dasensi colle discipline morali: physi che: mathematiche methaphyliche: accio cheno aué gha loro come aquegli detti disopra equali diric zando subitamente nelsole diuinogliocchi ancor de boli necessariamente abagliono. Ma questi altri per debiti gradi procedendo eldiuino lume prima nel le cose morali come lume disole interra risguarda no: secondario nelle cose naturali come lume innac qua: tertio nelle mathematiche come iluna. Quar to nelle sopra naturali & divine: come innesso sole celestiale & sopra celestiale rectamente & sanamen te discernono. Orpheo chiama costoro legittimi sa cerdoti delle muse. Equali finalmente nella eta più

matura stimano lareligione assai perche delle cose diuine anno buo gusto · Et questo sileggie appresso elnostro Platone nella pistola ad Re dionysio nel phedro: Nelprimo della republicha: & neldecimo delle leggi. El diuino Platone admoniscie molto egiouani chessi guardino didare dellecose diuine temerariamente giudicio. Ma credino alle leggi per insino chelleta insengni loro: operquelli gradi delle discipline : equali narrammo: operexperientia ouero peruna certa separatione dellanimo dalcorpo. laqua le adapta lamoderata uechiala inmodo chellanima nella senectu ueggiendo piu dappresso lecose dacor pi separate piuchiare chelconsueto lediscerne. Sem pre tenere amemoria si debbe non potere essere ne giouani sapietia secodo natura: et nessuna cosa essere piu periculosa. Nelloperare et nelgiudicare chelau dace ingnorantia et ingnorante audacia. Certamen te lasapientia sanza lardire alquanto gioua: benche non molto: ma non mai puo nuocere. Ma laudacia sanza elsapere euna fiera non doma & sanza freno . Et perche della uerita della comune Religione del la prouidentia diuina & diuinita degli animi lungha mente nellopera nostra ditheologia tractamo: basti diqueste cose alpresente breuemente bauere tracta to: perche almisterio della cristiana Religione sanza indugio uenire intendiamo.

CAPITOLO QVARTO OGNI RELI GIONE HAINSE ALQVANTO DIBE NE PVRE CHE ALLA GLORIA DIDIO

## CREATORE DELTVTTO SIRIFERIS CHA LACRISTIANA: E: SINCERA. ESSVNA COSA PIV DISPIACE

addio che essere altutto sprezato Nulla piu glipiace che essere adorato glihuomi ni che inqualche parte esuoi precepti tra passono: piu leggiermente punisce. Ma bene fulmi na coloro che per ingratitudine & malingnita & su perbia dalsuo imperio siribellano Perlaqualcosa la diuina prouidentia non permette essere inalcuno te po Regione delmondo alcuna dogni Religione in teramente spogliata: benche permecta indiuersi luo ghi & tempi uarii modi dadoratione observarsi. For se questa uarieta dell'universo perlordine divino par torisce hornamento. Vno Re grande tiene piu cura dessere inuero honorato che dessere contali otali ge sti honorato. Elre alexadro aquante genti signoreggia ua intanti modi oandando egli omandando suo mini stri: era honorato. Et tutto quello che insua gloria sifaceua: inqualunche modo acceptaua. Benche piu accepta una cosa che unaltra glifusse. Quasi questo medesimo Delre delmondo stimar sicouiene Elqua le inqualunche modo sissia: pure chesia modo huma no benche alquanto iepto piu tosto honorato uuo le essere che permalignitainessuno modo honorato: glihuomini allui coqualche reuerentia subditi: seso no incontinenti correggie come padre oalmeno piu leggiermente punisce Ma extermina & forte torme ta quelli che sono ingrati & uolontariamente impii

& dadió altutto rebelli. Dapoi che dio non ripruo ua interamente culto alcuno pure che sia humano che allui proprio inqualche modo sidiriza come ri pruoua limpieta uolontaria dogni reuereetia spoglia ta: sidimanda quale culto piu che glialtri ouero so lo inuerita appruoua. Attendi che dio esommo inse medesimo bene euerita delle cose elume degli itel letti eseruore delle uolonta. Coloro adunche sopra glialtri: o inuero soli sinceramente iddio honorano squali conbonita doperationi. Verita dilinghua chia rita dintelle cto quanta possono & carita diuolunta quanta debbono continua reuerentia gliportano. Questi sono come dimosterremo: quelli cheinquel modo adorano idio. Che cristo maestro della uita: et isuoi disciepoli comandorono.

CAPITOLO QVINTO: EDISCEPOLI DICRISTO NON INGANNORONO

LYMANA GENERATIONE.

dingannare lageneratione humana: ha uessino facto pensiero di inducere unacer ta sictione Certamente harebbono hauu ta qualche chura delpotere piu facilmente elloro trouato persuadere Ma secono tucto ilcotrario: per che missono mano acosa sopratutte difficile eacredel la eaobserualla. Agiugnesi che anchora imodi dissi cilimi: senoi eluoghi tempi epersone consideriamo Intempi dicho eraditissimi: incitta amplissime & di tutte ledoctrine piene. Contro aprincipi potenti &

docti & molti essendo eglino debolissimi ditutte le cose bisognosi & dalprincipio rozi & pochissimi Per che cristo non lascio piuche undici appostoli Eglial tri cherano settantadue discepoli dicristo: dagli appo stoli erano recti. Vdiamo pagolo appostolo acorintii cosi dicente. Considerate frategli miei lauostra con uersione. Perche non molti saui secondo ilmondo non molti potenti: non molti nobili. Ma quelle co se che nelmondo erano stolte elesse iddio percoson dere esapienti. Elecose cherono nelmondo inferme elesse iddio perconfondere lecose forti Elle cose che erono nelmondo uilissime: & quelle cherono nulla elesse iddio perdistruggiere quelle cherono qualche cosa. Questo dice Sanpagolo: perlaqualcosa no eda credere chediscepoli dicristo fignessino: maximamé te perche fortemente perseuerorono cosomma itral loro concordia doppinioni & dibuoni costumi infino alfine inuna cosa sopratutte difficile & dura. Altri menti faccendo mai no harebbono obtenuto. Et nes suno premio ditanta faticha iquesto mondo tochaua no o aspectauno o aloro seghuacii prometteuano. Questo equello che disse sanpagolo Sesolo iquesta uita noi speriamo icristo piuche tutti glialtri siamo miseri Oche diremo noi che spesse uolte ediscepoli prediceuano sedouere morire perla fede: edipoi tut ti quegli che seguiuano loro uia douere patire fati che grandi etormenti acerbissimi. Lasciamo andare cheglino gittauano uia tutte quelle cose che sono desiderate dagli huomini. Et che sigitassino coman

dauano. Costoro nonbisbigliauano colle doniciuole et percantucci. Ma manifestamente pelpopolo la doctrina loro consomma aldacia spargeuano Inmodo che pagolo etiamdio hauendo lachatena accollo: publicamente pertutta lacipta di Roma predichaua Onde scriue aphilippensi. Efacti miei sono gia pro ceduti ingranproficto deluangelo. Lemie chatene sisono manifestate percristo inogni loggia & corte & inqualunche altro lato. Ealtroue disse iluangelo egia predicato aogni creatura chee sottolcielo. An cora disse nessuna nostra cosa pecantucci sefacta Ad dunque ediscepoli sicredeuano predicare apopoli cose uere. Anzi quelche predichauano certamente intendeuano. Diqui dice sanpiero state sempre appa rechiati asattisfare aqualunche dauoi richiedessi ragi one diquella fede esperanza che inuoi. Diqui equel lo disanpagolo achoriti. Io così corro non come aco sa dubbia & cosi conbatto non come inuano magasti go ilcorpo mio eriducholo inseruitu accio che predi cando aglialtri ionon sia incolpa. Perquesto pagolo eappollo suo compagno inogni luogho cogli huomi ni docti demisterii dicristo disputando euolumi de propheti inmezo aduceuano. Comanda sanpagolo spesse uolte adiscepoli suoi: maxime asacerdoti che diligentemente attendino allaprofonda intelligetia depropheti. Siche come disopra dissi. Coloro crede uano eintendeuano quello che predicauano aglialtri Altriméti perla affermatione diquella disciplina no sisarebbono mai sottomessi tanto uolentieri & tanto

animosamente alle continoue satiche pericoli uerberationi & certa morte. Pagolo perla gloria dicristo XXXVII anni piuche creder sipossa infino allostre mo spirito in ogni generatione dassiictione contino uamente sassaticho. Altrettanto sassaticho piero. Et affaticossi giouanni euangelista doppo cristo anni LXVIII. & simlmente glialtri per tutta lor uita.

CAPITOLO :VI: CONQVANTO LI BERO ET GRANDE ANIMO SAFFATI CAVANO EDISCEPOLI DICRISTO.

ONCHE ANIMO EDISCEPOLI

dicristo saffatichassino dichiara fanpagolo

nella pistola a Romani conqueste parole
Chici seperera dalla charita dicristo Latri
bolatione: ouero Langustia: Lapersecutione: ouero
Lafame: Lanudita: ol Pericolo oelcoltello: come e
scripto. Tutto ilgorno perte mortificati siamo: co

me sepecore delluccisione siamo stimati Josono cer

scripto. Tutto ilgorno perte mortificati siamo: co me lepecore dell'uccisione siamo stimati Iosono cer to che nelamorte nelauita negliangeli nepricipati ne potesta neuirtu necose presenti nefuture nesorteza ne alteza neprosodo nealtra creatura alcuna cipotra seperare dalla charita didio. Laquale eincristo giesu nostro signore. Questo medesimo dapoi che ebbe anouerato acorintii molte generationi disatiche edi tormenti che aueua sopportato esopportaua. Sub giunse se inqueste cose godere gloriarsi & sortificar si. Costui anchora essendo inchatene a Roma scriue così afilippensi. Io non saro incosa alcuna consuso: maconogni baldanza come sempre eora sara exaltato

cristo nelmiocorpo ouogli perutia ouogli permòrte Eluiuere ame ecristo Elmorire meghuadagno. Esel uiuere qui nel corpo esructo inopera: nonso quello chio melegga: perche daduo parti sono tirato. Desi dero sciormi diqui & essere cocristo. Et questo ame sarebbe molto meglio. Ma pure me necessario per uostra cagione uiuere nelmodo. Dipoi subgiunge in questa forma indouinando. Etquesto confidandoms socheto cistaro: & poistaro afine ditutti uoi auostro guadagno eghaudio dellafede: accioche laletitia uo stra abbondi icristo giesu inme peluenir mio dinuo uo auoi. Et doppo questo agiugne. Auoi e donato percristo nonsolamente che crediate inlui maperlui babbiate passioni sostengniendo ilmedesimo conbat timento: che uedesti inme & alpresente dime udisti Costui etiamdio acolosensi scriue Perseuerate nella fede fondati stabili & imobili dalla speranza deluan gielo elquale udisti elquale epredicato alluniuersa creatura che esotto ilcielo. Delqual uangielo io pa golo sonfacto ministro el quale oranelle passioni per uoi mirallegro eadempio nella carne mia quelle pas sioni che manchono oche restano delle passioni dicri sto pelcorpo della chiesa. Costui scriue ad tessaloni censi. Nessuno simuoua perqueste mie tribulationi Ornon sapete uoi che noi cisiamo perquesto: quan do noi erauamo apresso diuoi : uidicemo come deb biauamo patire tribulationi come egia aduenuto & uoi losapete Dice anchora adthimotheo. Noncia da to iddio spirito di timore : madiuirtu di dilectione

edisobrieta. Nonti uergogniare addunque della te stimonanza del nostro signore nedime che sono per lui leghato: malauora coesso noi insieme neluangie lo secodo lauirtu didio. Dipocho poi agiugne: que sto patisco io pel uangielo manonmi confondo: per che ioso achio creduto esono certo cheglie potente aconservare infino aquelgiorno elmio diposito. Et dipocho poi dicie. Io maffaticho nella predicatione deluangielo: infino affarmi incatenare: come malfac tore. Ma eluerbo didio non nelegato. Et pero ogni cosa pergli electi sostégo: accioche loro anchora quel la salute conseguitino. Laquale eincristogiesu conce leste gloria. Questo eunsermone fedele Che seinsie me conlui sianmorti: insieme conlui uiueremo. Se conlui sosterremo: conlui etiam regneremo. Se noi lonegheremo: Anchor lui neghera noi. Senoi non crediamo : pur luista fedele & non puo semedesimo neghare. Oltraquesto dicie tusai quali persecutioni epassioni sostenni iantiochia iniconia inlistri & ditut te milibero elsignore: esimilmete tutti que che uo gliono piamente uiuere incristo giesu Persecutioni patiscono. Similmente scriue ad corinti. Sempre la mortificatione digiesu nel corpo nostro portiamo. Acciochella uita digielu necorpi nostri simanifesti. Sempre noi che uiuiamo siamo dati per giesu alla morte. Accioche lauita di giesu nella nostra carne mortale simanifesti Et pero disse aghalati. Io porto nelcorpo mio lestimate digiesu nostro signore. Scri ue etiamdio adcorinti. Io credoche dio abbi mostro

noi ultimi appostoli come destinati alla morte: per che noi siamo facti dimostratione aquesto mondo: et agliangeli & agli huomini: & dopo poche parole adgiugne. Infino aquesta hora patiamo fame & sete et siamo nudi & siampercossi & nontegniam luogho fermo & affatichianci aghuadagniare eluiuere conle nostre mani: e decto mal dinoi & noi diciam bene. Siam perseghuitati esostegniamo: Siam bestemiati et preghiamo. Siam facti come feccie diquesto mo do & superflue come mondiglie ditutte lecose. An cora a Romani. Noi cighodiamo nelle tribulationi: sappiendo chella tribulatione genera patientia: lapa tientia genera aprobatione: laprobatione genera spe ranza. Lasperanza nonsi confonde perche la charita didio ediffusa nenostri quori perlo spiritosancto che cifu dato Similmente a Ghalati. Sia rimosso da noi chemai cigloriamo inaltro chenella crocie delnostro signore Geisu cristo pel quale el mondo ecrocifisso ame: & ioalmondo. Item con cristo sono conficto in crocle & gia uiuo: non io mauiue inme cristo. Vdia mo dinuouo quelche dice a Romani. Voi nonriceue sti spirito di seruitu di nuouo intimore: ma spirito della adoptione defigliuoli nelquale chiamiamo pa dre padre. Perche esso spirito fa testimonio allo spi rito nostro che siamo figliuoli didio. Se siamo figli uoli adunque heredi: heredidico didio: et coheredi dicristo: conquesto senoi consui insieme patiamo: ac cioche conlui insieme conseguitiam gloria: percheio stimo chelle passion diquesto tempo nonson degnie

della futura gloria: laqual siriuelera in noi. Impero che lespectatione della creatura lareuelatione de fi gliuoli didio aspecta. Item a Corinthi. Semorti non resurgono perche cimettiamnoi ognihora apericolo Ofrategli miei io muoio tuttolgiorno perla uostra gloria: laquale io porto incristo giesu signor nostro Lauer io secondo luomo inepheso conlebestie com battuto che pro mifa semorti non resurgono. Dice ancora. Ofratelli noi tribuliamo peruostra exortatio ne & salute laquale adopera inuoi patientia asoppor tare lepassione medesime : lequali noi sostegniamo accioche lasperanza nostra peruoi siaferma sappédoio che come uoi sete compagni delle passioni : cosi del la consolatione sarete. Vogliamo che uoi sappiate frategli latribulatione che abbiamsostenuta in Asia oue oltramodo fumo grauati. Item io soprabondo digaudio inogni nostra tribulatione che quando noi uenimo in Macedonia nessum riposo ebbe lacarne nostra maogni tribulation patimo. Onde dice agli Ephesi. Io Pagolo leghato per Cristo giesu afine diuoi gentili pregho che non manchiate nelle tribu lationi mie per uoi laquale euostra gloria. Infine disse cheandaua imbasciadore di Cristo icatena. Et a Filippéli scripse tutte lecose benche grandissime sprezare et come stercho stimarle purche guadangni Cristo : et sia compagno allasua passione cofigurato allamorte diquello permeritare lasua resrurectione Item laconuersatione nostra enecieli. Onde ancora aspectiamo elsaluatore signiore nostro Giesucristo

elquale elcorpo della nostra humilita riformera al corpo della chiareza sua configurato secondo lope ration sua colla quale possa tutte lecose ase sotto mettere. Adunque fratelli miei carissimi & diside ratissimi gaudio mio & mia corona così state nel si gnore carissimi. Similmente a Tessalonicensi. Voi anchora siete facti imitatori nostri & delsignore rice uendo eluerbo inmolta tribulatione colgaudio del lo spirito sancto. Voi sapete frategli lamia entrata auoi non esfere suta uana. Ma che prima patimmo uillanie & igiurie come sapete nella regione de Phi lippensi predicando conmol ta audacia esollecitudi ne nelsignore auoi eluangelo Et uoi siete facti imi tatori delle chiese didio che sono in Giudea in Cri stogiesu. Imperoche sostenesti lepassioni medesime dauostri paesani che coloro da giudei. Ofratemiei noi siamo consolati in uoi in ogni tribulatione & ne cessita nostra perlauostra fede perche ora noi uiuia mo: seuoi nessignore state. Oltre aquesto così con forta gli Ebrei. Ricordateui degiorni passati nequali essendo illuminati grambattaglia dipassioni soppor tasti. Altra uolta fusti demostratione dexemplo ne gli obbrobrii etribulationi. Altrauolta fusti compa gni dipersone similmente disposte auesti compassio ne aleghati. Vedesti larapina debemuostri cogaudio cognoscendoui auere migliore substantia icielo ma nente. Siche non uogliate perdere lauera fidanza la quale rimuneratione grande riceue. Ancora dice auedo adunque elgrampotenfice che penetro ecieli

Gielu figliuolo didio: el proposito nostro fermo te niamo. Item. Et noi auendo tanta copia ditestimo ni deponiamo qualunque peso & circumstante pec cato & conpatiétia corriamo nella battaglia anoi pro posta risguardando allauctore della fede: & adempi tore Giesu elquale propostosi elgaudio sostenne la crocie dispregiando laconfusione. Et nelladextra del la sedia didio siede . Sono dinuouo nonso dache spi rito constretto aquelche scriue a Corinthi ritornare Lo inmoltissime fatiche imprigioni più abbondante mente. Inpiaghe sopramodo nelle morti frequente mente dagudei cinqueuolte quaranta uerberationi meno una riceuetti: Tre uolte conuerghe fui per chosso. Vna uolta fui lapidato. Tre uolte ruppi in mare. Nocte edi nelprofondo delmare misono tro uato. Inuiaggi spesso Inpericoli difiumi Pericoli di ladroni: Pericoli dagiudei: Pericoli dagentili: Peri coli nella cipta: Pericoli nella solitudine: Pericoli dimare: Pericoli difalsi frategli: Infaticha & angustia Inuigilie molte: In fame & sete: In molti digiuni: Infreddo enudita. Lasciamo andare quelle cose che difuori midanno affanno. Lassidue facciende & lesol lecitudine di tutte lechiese. Orchi sinferma che io nonmi infermi: Chi siscandaleza che io nonmi cosu mi. Segli achade elgloriarsi glorierommi in quelle cose che dimia infermita sono. Iddio epadre del no stro signore Giesucristo: el quale enesecoli benedec to sa cheio non mento. El proposto didamascho del la gente darete Re guardaua la cipta de Damasceni

per pigliarmi onde fui giu pelmuro peruna finestra in una sporta collato & cosi delle sue mani campai. Lauda ancora san Pagolo e Corinti. Che patiente mente sostenghino sealcuno inseruitu gliristringne: sealcuno glidiuora: sealcuno glipiglia: sealcuno gli soprafa: sealcuno infaccia glipercuote. Et chelui no perla sua ma perla gloria di Cristo saffannassi in tal modo dichiara. Alcuni dice trauoi io sono diquegli di Pagolo. Alcuno io sono di quegli dappollo. Or non uedete uoi che cosi facciendo anchora huomini siete. Che cosa e Appollo. Che cosa e Pagolo. So no ministri dicolui alquale credesti. Et ciascheduno uale secondo che dio glia dato Iopiantai Appollo an naffio. Iddio dette lagumento. Per laqual cosa ne chipianta nechi annaffia edimolto pregio. Ma laglo ria edidio che dalagumento. Et colui che pianta & colui che annaffia sono uno. Adunque nessuno negli huomini siglorii. Tutte lecose sono uostre ouolete Pagolo ouolete Appollo ouero cephas ouero elmo do: ouolete lauita: ouolete lamorte: ocose presenti ocose future: Tutte sono uostre: Voi siete di Cri sto: Cristo e didio. Vdiamo ancora questo: Lacarita non cercha cose sue: Tutto sofferiscie: Tutto cre de: ogni cosa spera: ogni cosa sostiene. Lacarita non cade mai. Aquesto esimile queldecto di Giouanni: Nella carita no etimore: malacarita perfecta scaccia dase ogni paura. Conchiudiamo gia leparole di Pa golo cola pistola sua a Thimoteo. Inquesto ciaffati chiamo & siamo bestemmiati: perche nello dio uiuo

speciamo. Questo esermone degnio diqualunque ac ceptatione: che Cristo giesu uenne iquesto mondo perfarsalui epeccatori dequali sono io elprimo. Ma pero misericordia dadio o conseguita perche Cristo gielu inme primo mostrassi ogni patientia adamae stramento dicoloro chegli debbono credere afine di uita etterna. Alre desecoli imortale inuisibile solo iddio honore & gloria pesecoli de secoli. Infino qui Pagolo appostolo. Anchora Giouanni euangelista nellapochalipse sichiama testimonio & partecipe del lepassioni di Cristo: et alcuni popoli apatientia con forta. Molti di patientia molto conmenda. Simil mente fa nelle pistole. Et cosi glialtri appostoli & euangelisti. Scriue Lucha euangelista che gliappo stoli percossi da giudei andauano gubilando: & glo riandosi perche erono stimati degni dipatire igiurie pelnome di Cristo. Scriue etiam dio che tralloro or dinorono che cosa alcuna come bemproprio non do uessino possedere. Et chegli appostoli non soccupas sino inadministratione dipecunia o cose simili. Agiu gne chequando uncerto Cornelio nolse adorare san Piero: da esso Piero fu ripreso. Et chequando Ely caoniesi ueggiendo miracoli uollono fare sacrificii a Pagolo et a Barnaba come adii: non furo da Pagolo et Barnaba lasciati. Similmente Giouanni nellapo calipse adorato essere non uolle. Per lequali cose apparisce chegli appostoli non lasua commodita et gloria: maquella di Cristo cercauano Adunque chi dubita gliappostoli auere fincto: colui no abemlecte

queste cose & simili. Oegli edisenno privato.
CAPITOLO: VII: CHE DISCEPOLI DI
CRISTO NON FVRONO DA ALCVNO
INGHANNATI.
DISCEPOLI DICRISTO ET LO

ro seguaci uidono molto maggiori & piu chiari miracoli che noi . Equali benche in questa Religione nati ealleuati siamo nie tedimeno nonci affaticheremmo tanto perquesta co sa anoi cosueta quanto coloro percosa nuoua & qua si monstruosa lauororono. Laquale quanto piu mo struosa apparisce ditanto piu chiari segni & miracoli daprincipio alcredersi ebbe bisogno. Imperoche chi equello dinuouo che facilmente creda : che uno cer to gouanetto sanza lectere figliuolo secondo si cre dea duno fabbro: mendico: di morte uituperosa pu blicamente ucciso: sia quella propriamente diuina. Laquale in Idio fusempre & sara: anzi esempre : per laquale tutte lecose sifanno sempre & reggonsi. La qualcosa maipiu dalcuno nelmondo sicredette. On de Lucha euangelista scriue Che quando Pagolo ap postolo diquesto misterio inpresentia del Re Agrip pa & di Portio festo preside della giudea disputaua. Festo cosi grido. Opagolo tu ipazi: letroppe lette re adstoltitia ticonducono. Si che sidebbe stimare che quelli equali affermauono simili cose: & quelli che prestauono fede achi laffermaua: uedessino ma nifestamente miracoli degni didio. Diquesto scriue Pagolo ad Corinthii. Egiudei richieggono miracoli

Egreci cerchono lasapientia. Etnoi predichiamo Cri sto crocifixo: agiudei scandolo: agreci stoltitia: ma a quelli giudei & greci che siconuertono: Cristo uirtu didio esapientia didio. Impero che lastoltitia delle cose diuine epiu sapiente che lasapientia degli huo mini: & la debilita delle cose diuine e piu potente che potentia humana. Bene ha pocho giudicio chi non conoscie che solamente per miracoli manifestis simi si pote conducer Pagolo huomo nobile poten te sapientissimo & fortissimo che dicrudele inimico epersecutore decristiani subito caldissimo defensore diuentassi & atanti incommodi pelsolo amore di cri sto spontaneamente sisottomettessi quanti nessuno maipossa annouerare. Veraméte secondo luca iddio predixe di Pagolo. Costui e eluaso mio deelectio ne perche porti elnome mio nelconspecto delle gé ti & de Re & de figliuoli disdrahel. Io mosterro aco stui quanto gramcose debbe sostenere pelnome mio Perqueste cose nonsi debba inalcun modo stimare ebanditori di Cristo esfere suti datrauagliamenti & fauole dalcuno ingannati perche lescripture elopere dediscepoli di Cristo & diquegli che inquel tempo subito et congrandissimo pericolo taldisciplina rice uerono fanno testimonio aglihuomini dimente sana chequegli primi cristiani furon tali che non uollono altri ingannare: neinalcuno modo poterono esfere da altri ingannati Dimmi checosa fuquella chefece che molti giudei egentili inqualunche doctrina clarissi mi. Et ancora molti ricchi: lasciando leragioni sue

et piaceri suoi uolessino piu presto con quelli rusti chi & mendicanti discepoli di Cristo amaramente morire che nepiaceri delmondo usuere. Seio uolessi annouerare lemigliaia degli huomini inciascuna doc trina: maxime inphilosophia excellenti: equali suro no discepoli & successori de discepoli di Cristo. Et per lungho ordine infino atempi di Iuliano impera dore intra coltelli & suochi disenderono Cristo con sanstita di uita: uoce: lettere: lunghi affanni: graui pericoli & aspra morte: sarei constretto adhistoria no brieue coporre. Lasciando stare mille migliaia dora tori & philosophi: barbari: greci & latini: equali dop po Iuliano nellopera cristiana sanstissimamente tut ta loro uita cosumorono.

CAPITOLO: VIII: LARELIGIONE CRI STIANA E FONDATA SOLO NELLA

VIRTY DIDIO.

nonfu fondata nella potentia o sapientia ouolupta humana : anzi cotro alleuoglie et lesorze di molti potenti et docti et

contra piacer mondani tanto subitamente nacque et pertutto luniuerso sisparse. Onde Pagolo scriue a Romani laloro fede perluniuerso adnuntiarsi & Aco losensi eluangelio essere gia ituttolmondo. Et Gio uanni dice: quelche e nato dadio uincelmondo: que sta e lauictoria che uince ilmondo lafede nostra: se così e seguita per necessita questa Religione nella potentia: sapientia: speranza diuina essere fondata.

Horche direm noi che molti secoli in nanzi conlun gho ordine damolti propheti & sibille tutte queste cose furono predette ilche nelle sequenti disputati oni dimosterremo. Che diremo che Cristo maestro della uita predixe inpiu luoghi luniuersale persecu tione cotra suodiscepoli futura & predixe ladilatatio ne & inmutabilita disua Religione. Lamiserabil rui na degiudei imbrieue tempo uentura: laconuerlion degentili: lapertinacia dalcungiudei per infino alla fine delmondo. Et non solamente lui lecose predet te adnuntio. Ma etiam esuoi discepoli inspiro apre dirle. Oltraquesto e molto utile udire che sermo ne usaua Giesu & ciascuno desuodiscepoli apersuade re agli audienti: Date tutte lecose uostre apoueri Rifiutate gliamici epropinqui uostri porgete lego te acchi lepercuote: fatebene animici: stimate nulla questa uita: Et qualunche suo piacere: rinegate uoi medesimi: Questa nostra croce: questa croce terri bile sustenete: seguitenoi: preghiamui ciseguate prestamente. Seuoi ciseguiterete sanza dubbio ui promettiamo che pertutta lauita uostra patirete qualunchecosa stimata e mala & aduersa damortali. Questo e lor sermone. Opersuasiom dognidissuasi one altutto piena. Hor crediamnoi che Demosthene et Cicerone auessim potuto contalragione alcuna cosa mai adal cunpersuadere. Purueggiamo chel predecto sermone anzi elsermonatore amolti & gran di buomini subito persuase. Onde procedequesto. Questo e facto dadio piumiracoloso: che niunaltro

miracolo: perche come testimoniano quellichepiu uolte udirono: Giesu parlaua non come gliscribi et pharisey: ma come colui che inse potentia mirabile possedeua. Et su persuaso questo acoloro intal mo do che seguaci di Cristo lamorono sempre sopra la possibilita dellabeniuolentia & natura humana: que sto innessun modo neghera qualunque conmente li bera lopere & scripture loro uorra considerare. Et tutta questa ecosa diuina. Sealcuno eche dubiti leg gha & rileggha diligentemente elibri depropheti ap postoli & euangelisti: & legga anchor elibri dicolo ro che inquetempi gliseguirono. Lauerita diquesta cosa chiara gli lucera agliocchi: perche inquegli ap parisce unacerta forza inusitata: singular simplicita et sobrieta & ardore grauita profondita & maiesta in effabile. Questo dimostra che aquegli non mancha forza & fiamma divina. Et che laverita non ha biso gno diliscio diparole et laforteza diuina non habiso gno dibumani adiuti. Adgiugnesi che intanti uolu mi del necchio & nuovo testamento nulla sitruoua che nonsia benconsonante. Laqual concordia nonfu mai concessa aglialtri et e della uerita diuina gran de inditio. Hanno quegli scriptori non sobem dire che dono pio & piem dimaiesta: & quello che e mi rabile ladecta pia maesta intralloro e comune & da tutti glialtri altutto rimota. Laqual cosa significa chedio coloro sopraglialtri spiro. Che diremo noi a questo: che conciosiacosa chetutti glialtri scriptori dubitino & uagellino: nientedimeno costoro mai no

dubitano. Macontanta o dio omnipotente contanta certeza parlano: coquanta forteza adempierono qua lunque opere bemche durissime. Odi quelpescator giouanni euangelista. Quelche fu daprincipio: quel chenoi udimo: quelche conostri occhi uedemo: quel lo che considerammo & lenostre mani toccorono del uerbo della uita: & ancora essa uita semanifestato. Et uedemo & testimoniamo & adnuntiamo auoi laui ta etterna laquale era apresso delpadre eappari anoi Quello che noi uedemo eudimo hora auoi anuntia mo accioche siate participi dinostra compagnia & la compagnia nostra siacolpadre & figliuolo suo Giesu cristo. Scriuianui queste cose accioche habbite gau dio : eluostro gaudio siapieno. Questa eladnuntiatio ne chedallui udimo & adnuntiamo auoi che dio elu ce sanza tenebre. Debbasi cosiderar etiamdio quan to affirmativamente parli quando dice. Dio hadata testimonanza del suo figliuolo. Et latestimonanza equesta: chedio ciadata la etterna uita & questa uita enelfigliuolsuo. Qualunque ha ilfigliuolo ha laui ta: chinon ha elfigliuolo didio non ha uita. Queste cose uiscriuo perche sappiate che hauete uita etter na uoi che credete nel nome delfigliuol didio: que sta elafidanza laquale habbiamo inuerso iddio. Per chequalunchecosa chiederemo secodo lasuouolonta ci exaudira. Et sappiamo cheluicio de iqualuncheco sa glichieggiamo Sappiamo noi hauere petitioni: le quali dimandiamo allui. Sappiamo che chie nato di dio non peccha: ma lageneration didio lo conserua

et ilmaligno non toccha quello. Sappiamo che noi siamo dadio & chelmondo tutto eposto nelmaligno et sappiamo chel figliuol didio uenne edette anoi elsentimento: accio che conoscessimo eluero dio et fussimo neluero suo figliuolo. Questo e eluero id dio & elaetterna uita. Item tre sono quelli che dan no testimonio in cielo el padre uerbo & spirito: et questi tre sono uno: & tre sono quelli che testimo nio fanno interra spirito acqua & sangue. Senoi rice uiamo latestimonanza degli huomini: latestimonan za didio emaggiore. Nonui marauigliate fratemiei selmondo ua inodio: noi sappiamo che damorte aui ta siam translati. Ancordice. Noi conosciamo inque sto che stiamo indio & dio innoi perche hadato anoi del suo spirito & noi louedemo & rendiamo testimo nianza chelpadre mando il figliuolo suo saluatore del mondo & noi ilconoscemo & credemo alla uerita laquale iddio in noi possiede. Et altroue dice. Co lui che uide nerende testimonio & euero eltestimo nio suo & colui sabem che diceluero. Item questo e ildiscepolo che diqueste cose testimonanza rende. Et questecose scripse & sappiam cheltestimonio suo euero. Mauedi ancora conquanta affirmatione Gio uanni chiami: nelprincipio era eluerbo eluerbo era apresso dio: & dio era eluerbo: questo era nelprinci pio apresso dio. Tutte lecose perlui sono facte: et sanza lui efacto nulla quello cheefacto inlui era ui ta: & la uita era luce degli huomini: la luce nelle tenebre riluce: & letenebre nonlanno conpresa. An

cora dice altroue. Hora e clarificato elfigliuol del huomo: &iddio eclarificato inlui. Se dio eclarifica to inlui iddio clarificara lui insemedesimo & subita mente clarificara lui. Io nonso chissi possa pronun tiar cosa alcuna piu semplicemente insieme: & piu efficacemente affermare. Conchiuderemo gia lepa role di Giouanni conquesta sua indubitata & certis sima sententia. Io amo uoi nellauerita & nonsolo io maetiam tutti coloro che essa uerita banconosciuta percagione dessa uerita laquale stainnoi: & conesso noi inetterno stara. Sancto Iacopo intalmodo parla alle dodici tribu disperse. Ofratemiei stimate inlu ogho dogni gaudio quando uoi cadete iuarie passio ni:sappiendo che laprouatione della fede uostra ge nera patientia: & lapatientia balopera perfecta accio chesiate perfecti & interi: & inessuna parte manchia te. Sealcun diuoi habisogno disapientia addio lachi eggha: cheda aogniuno abbondantemente & no rim pruouera: & saragli data: machieggha confede nien te dubitando. Et di pocho poi subgiungne. Ogni optimo dato & ogni dono perfecto disopra discende dalpadre delumi apresso alquale none transmutatio ne neobunbratione permutabilita schanbieuole. Co stui coluerbo della uerita ciba uoluntariamente ge nerati accioche siamo uncerto principio disuocreatu ra. Ascoltiamo etiamdio lafidanza disan Piero. Voi sete generatione electa regale sacerdotio : gente sanc ta popolo dacquisto accioche leuirtu dicolui adnun tiate elqual cichiamo delletenebre allo admirabile

lume suo. Non uisbigottite: maparticipando delle passion di Cristo ghodete accioche nella reuelatione della suagloria ghodiate exultando ghodiate. Seuoi sete suillaneggati nelnome di Cristo sete beati: per che quello che e donore & di gloria & diuirtu didio et delsuo spirito sopra uoisiriposa. Adunque quelli che sontrauoi piu uecchi: priegho io uecchio & testi monio delle passioni di Cristo & participe di quella gloria cheriuelar sidebba nelfuturo: pascete lagreg gie didio laquale e inuoi con ogni prouidentia non maluolentieri maspontaneamente masecondo iddio Et dio dognigratia el quale cichiamo neletterna sua gloria in Cristo gielu purche sostegniamo unpocho dipassione lui cifara perfecti: confermera & stabilira Allui sia gloria & imperio nesecoli desecoli Amen. Elmedesimo dice altroue. Noi non seguitando lin gnoranti fauole maessendo facti speculatori dellama gnitudine sua facciamo noto auoi lauirtu & prescien tia dello dio nostro Giesu cristo. Oltraquesto sicon uienconsiderare lasperanza chiareza & fermeza di Pa golo cosi parlante. Hauendo tale speranza molta fi danza usiamo. Elsignore espirito: oue elospirito del signiore iui eliberta. Et noitutti collafaccia daogni uelame spogliata speculando la gloria del signore nellamedesima imagine citransformiamo dachiareza inchiareza come dallospirito delsignore. Siche auen do questa administratione secondo che habbiamcon seguito misericordia mai noci abbandoniamo: ma ex terminiamo lecose occulte & dishoneste nonandando

conastutia & non falsando el uerbo didio ma manife stando lauerita & comendando & approuando noi me desimi aqualunche conscientia dibuomini nelconspec to didio & sepure elnostro euangelio eancora coper to incoloro ecoperto equali periscono nequali essi gnor diquesto secolo ba acciechate lementi deglin fedeli perche non risplenda inloro losplendore del uangelio della gloria di Cristo ilquale eimagine di dio : noi non predichiamo noi medesimi ma Cristo gielu nostro signore. Et confessiamo noi esser uostri serui perlamor di Giesu. Perche dio che comando che delletenebre risplendesse ellume riluce nenostri quori all'inluminatione della scientia della chiareza didio nellafaccia di Cristo giesu. Noi habbiamo que sto resoro inuasi diterra accioche lasublimita sia del la uirtu didio & non danoi. Intutte lecose noi patia mo tribulatione manon siam constrecti : siamo impo ueriti & pelati manon siamo abbandonati. Patiamo persecutione manon siam lasciati soli. Siamo ribut tati abbasso manon periamo. Et dipocho poi adgiu gne. Noisappiamo checolui elquale risuscito Giesu anccora risucitera noi con Giesu. Et perquesta cagio ne non restiamo daffaticarci. Mabemche luomo no stro che efuor dinoi sicorrompa nientedimeno quel lo che edentro diziorno ingiorno sirinuoua. Questo tanto ditribulatione nostra che e nel presente mo mentaneo & leue adopera innoi sopra modo insubli mita uno eterno pondo digloria: non contemplando noi lecose che siuegghono: maquelle chenonsi ueg

ghono. Perche lecose chessiuegghono sono tempora li · Quelle chenonsi uegghono sono etterne · Certa mente sappiamo cheselacasa terrena diquesta nostra habitatione sidissolue abbiamo uno hedificio dadio casa non facta conmano ma etterna incielo. Questo che edetto scriue a Corinthi: & Thimoteo cosi ad monisce. Sta intutte lecose uigilante & affatichati: faopera diuangelista: adempi iltuo ministerio: uiui sobrio : perche io gia mapresso aessere sacrificato et iltempo della miapartenza giauiene. Io ofacto buo na battaglia: oconsumato elcorso mio: o conservato lafede: perladuenire meserbata lacorona della giusti tia laquale midara elsignore inqueldi giusto giudi ce: & nonsolamente ame maetiamdio atutti coloro che amono elsuo aduenimento. Nonmiposso conte nere che alle cose dette non abgiungha conquanta affermatione & maesta nella epistola agli Ebrei. Let terna generatione & uirtu del figliuolo didio babbi cantato. Inmolte maniere & in molti modi hauendo pelpassato dio parlato apadri nostri ne propheti ul timamente inquesti di ba parlato anoi nelfigliuolo elquale baconstituito berede delluniuerso pelquale fece esecoli: el quale essendo splendor dellagloria: et figura della substantia sua: & portando tutte leco se coluerbo disua uirtu: & faccendo lapurghatione depeccati siede alladextra dellamaesta negli excelsi tanto piu prestante chegliangeli. Quanto piu excel lente nome cheloro heredito delmedesimo figliuol didio nella medesima pistola dice. Eluerbo didio e

uiuo & efficace & piu penetratiuo cogni coltello di due punte: & adgiugne infino alla divisione dellani ma & dellospirito delle giunture & demidolli discer ne lecogitationi & lententioni del quore: none crea tura alcuna che nelsuo conspecto nonsi ueggha tut te sono nude & aperte agliocchi suoi alqual sidiriza elsermon nostro. Et a Colosensi dice. Elfigliuolo e imagine didio inuisibile: primogenito dogni creatu ra perche inlui sontutte hedificate incielo & interra lecose uisibili einuisibili throni dominationi princi pati potesta tutte sono perlui & inlui create esso e inanzi atutte: & tutte inlui consistono: esso ecapo delcorpo della chiesa: el quale eprincipio primogeni to damorti accioche lui in tutti tengha elprimo et sommo grado perche paicque habitare inesso tutta laplenitudine della divinita: & per lui riconciliarsi tutte lecose iesso pacificando pelsangue dellacrocie sua ouvoi lecose che sono incielo ouvoi lecose che sono interra. Maper nonesser constretto adiscorrer piu lunghamente per quelle cose mirabili che delfi gliuoldidio nellapistola agli Hephesi a Colosensi et Philippensi: et dello spirito sancto a Chorinthi: et deglialtri misterii theologici altroue come oraculi fermissimi cinfonde cosi breuemente comprehende ro. Qualunche diligentemente leggera lesacre let tere saraconstretto aconfessare la leggie cristiana per diuina uirtu consistere perche epadri della nostra leg gie stabilmente sacostano alfondamento immobile dimente chiari: diuolonta feruenti: imparole sempli

ci & certi neloperatione nonmai stracchi: nemai uinc ti nelproposito: maglialtri troppo anxiamente uan no perfrasche uccellando ragioncine. Et secodo dauit come impii incircuito uanno errando & cosino sono aconducer se oaltri sufficienti. Finalmente selapro prieta della Religione e chesia pura questa sanza dubbio ediuinissima laquale nonriceue leuili super stitioni denuoui giudei & lespurcissime pazie dellor talmuth: neloscene & inique fauole degétili nellab hominabile licentia demaumethisti & ineptie dello ro alcorano. Laquale secondo che manifestamente appari neprimi cristiani non solamente pota euitii: maglisbarba & persuade leuertu operando primache parlando: sanza dubbio lacoditione & lasorte loro fu tale cheno harebbopotuto altrimenti hauer credito che essercitando uirtu & miracoli. Finalmente que sta Religione esfercita leuirtu ardentemente nona finedambitione opiacere oriposo humano: masolo a fine didio et per conseguitar laltro mondo: questo mondo niente stima.

CAPITOLO: VIIII: LAVCTORITA DI CRISTO NON EDALLE STELLE MA

DADIO.

HE LARELIGIONE COMVNE
non proceda dalle stelle nedainuentione
dibuomini nedaconplexione inferma ma
dadio & dallanatura comune della spetie
bumana nella nostra theologia prouamo. Alpresen
te dimonsterremo bre uemente che laleggie cristia

ma nondipende & nonsi conserua dalfato dellestelle. Loaduenimento di Cristo come cosa diuina dalprin cipio delmodo fupredetto perlesybille & peprophe ti. Non perdoctrina dellastrologia ma perspiration diuina. Adgiugnesi che lespere celestiali come uni uerfali & rimote cagioni sogliono non sanza alcuni mezi commodi producere interra effecti particulari et noi ueggiamo che tutte lecose humane non sola mente non seruirono conmodamente acristiani: ma etiamdio trecento anni: molto sicontraposono: & pe ro quando Pagolo secondo Lucha: dispustando aRo ma cogiudei disse. Perlasperanza disdrael mitu mel sa questa catena alcollo. Risposono egiudei. Siamo certi che per tuttolmondo acotesta septa sicontradi ce. Oltraquesto lecagioni corporali non inducono leggi senon uoluptuose oambitiose & ilpiu alto leg gi ciuili: laleggie cristiana queste cose danna & supe ra. Ancora lespere celesti non possono infondere de siderio piu alto che deceli: lacristiana pieta spregia et transcende lespere celestiali: & adora dio sopral celo come quella chenonnasce dalcielo edalloro in fluétie ospiriti masolo dadio super celeste. Innume rabili huomini apresso tutte legenti pelnome di Cri sto uolentieri sifaceuano inanzi alle ferite & alla cer ta morte solo afine difelicita futura. Dimmi quan do trouiam noi che altra uolta elmoto celestiale si mili opere habbi condotte qualsauio pote mai solo conlauirtu della pieta lasua doctrina pertutto spar gere & farsi tenere iddio per tutto con lauirtu sola

contro lantiqua consuetudine & forza humana. Se queste cose uenissimdallestelle certamente unaltro qualcheuolta dallasua natiuita harebbehauuto simil fato. Dimmi qualfato confermo colui esser creatore delluniuerso elqualeinsegnio & insegnia chelfato no e & nonha forza alcuna. Inchemodo crediamnoi che esso fato asemedesimo ripugni & metta nelcapo agli huomini non esser ilfato. Questo cosi confermeremo con Eusebio. Coloro che peramore dell'apredicatio ne euangelica banno gia molti anni conbattuto/oue. ro ancor conbattono inchemodo sono condotti auna uolonta & auna fede: & allamedesima uirtu danimo et ragione diuiuere in tanto numero intanti diuersi luoghi & tempi etiamdio ne tempi nostri: quale e quello disanamente che possa credere chegiouani in sieme & uecchi maschi & femine serui & liberi docti et indocti nati indiuersa regione & hora siemcostrec ti dallestelle adantiporre alle consuete leggi conpe ricol dimorte una medesima & nuoua doctrina non maipiu udita & adeleggiere piutosto eprecepti duna diuina phylosophia & una aspra uita chelumane di lichateze: infin qui Eusebio. Nonsi debbono adun que ascoltare alcuni impii chepazamente difendono ilfato. Questi cheuandrieto alfato nel principio del l'aleggie cristiana dissono che questa leggie quando bauesse adempiuti trecento sexantacinque anni cha derebbe & confermoron questo: nonsolamente conla strologia ina etiam cogli oracoli de loro dimonii. Nonardischa alcuno astrologo iudicare questaleggie

douere qualche uolta manchare. Laquale nondipen de datemporale moto delcielo ma dalletterna stabi lita didio. Laquale dalprincipio delmondo infino ad tempi Doctauiano imperadore era nellepromessioni depropheti nellesimilitudini dellecose nellaexpecta tione depopoli dipoi da Cristo perinsino adnoi anni gia: M: CCCC: LXXIIII: contro allaforza delcie lo & della terra dura. Eprimi persecutori diquesta leggie che furono giudei Iddio per questa cagione propria come altrauolta proueremo: extermino per luniuerso. Et ladetta leggie ha difesa dalla lungha et crudele persecutione degentili & degli heretici. Perlaqualcosa nonpotra mai questa Religione cade re. Laquale haiddio percustode & defensore benche ellafia dasuoi male amministrata et crudelmente in pugniata danimici. Veramente ella sta impiede per che dio lareggie non essendo meno male dasuoi che daglialtri tractata. Finalmente selecose humane suc cederanno prospere acristiani: lecerimonie nostre no mancheranno. Semolte aduersita acchaderanno: que sta Religion crescera ifine & faralli perfecta. Perche essendo ella inlungha et extrema aduersita daprinci pio nata et cresciuta per lamedesima sorte crescera necessariamente & intutto sadempiera.

CAPITOLO:X:LAVCTORITA DICRI STO NON MANCHO DIMIRACOLI. TIMO COLORO ESSERE DE gni di grande reprensione equali tuttol giorno conarrogantia & pertinacia allaco

fermatione della fede cristiana nuoui miracoli richi eggono · Sequeste cose sono rade sono miracoli. Se molto spesso aduenissino apparirebbono artificiose onaturali. Bastici sapere cheantiquamente elmondo non sanza manifesti miracoli accepto & sopporto in modo tanto miracoloso leggi & opere tanto miraco lose Cristo hauere facti miracoli: egentili giudei machometisti ciaconsentono. Ediscepoli di Cristo ingiudea & fuori manifestamente tuttoldi predicauo no et scriueuono emiracoli dellastella che appari in oriente & dello eclipsi delsole: del tremoto della diuisione deltempio & molti altri amolte migliaia duomini manifesti . Et bandiuongli inquel tempo nelquale erono ancora uiui huomini innumerabili che nella morte di Cristo eronostati in eta assai pro uecta. Siche facilmente harebbon potuto riprouare quelli poueretti discepoli senon hauessino bandite cose uere. Inchemodo harebbe Herode tanto abho mineuole et pericolosa scelerateza conmessa quan do uccise tanti fanciulli & ilfigliuol suo tralloro: se non fussi commosso & spauentato daqualche nuovo et stupendo segno. Laqualcosa comunchelebbe con messa ad Optauiano fuscripta. Come Macrobio te stimonia cosi parlando. Quando Augusto udi che Herode Re degiudei intra quelli fanciulli che fece deta didue anni ingiu uccidere in Syria ancora elfi gliuolo proprio fece uccidere: Disse Piupresto uor rei essere porco deRode che figliuolo. Scriue elme desimo Optauiano inuna pistola che quando rinno

uaua gliusatigiuochi perlamemoria delpadre Cesare appari dimezo giorno una stella cometa laquale si stimo fussi lanima di Cesare che questa stella sussi fuori delmodo naturale per questo locomprehendo che siuede innelmezo deldi & futale che su stimara anima duomo. Nonsi debba stimare lanima diquel lo occiditor dellapatria che maluille & malmori el sere stata tanto mirabilmente honorata dalcielo et dallaria. Et pero quello che edi Cesare concediamo a Cesare. Questa esignoria et habitatione terrena. Quello che edidio addio. Questo elonore & regno celestiale. Si che fu forse quella stella laquale con duxe emagi dalloriente a Cristo nato regnante Op tauiano. Eutile udir Plinio cosiparlante deltremuo to. Neltempo dellimperio di Cesare Tiberio fu uno tremuoto maximo sopra tutti che sieno inmemoria demortali per quale dodici citta DAssa caddono. Forse fuquesto queltremuoto che sisenti nellamor te di Cristo Siperche dice maipiu nonessersuto tale Siperche in Asia & mentre imperaua Tiberio. Que equando pati Cristo. Dionisso ariopagita prestantis simo ditutti gli Atheniensi phylosofo & Apollopha ne sophysta nobile et nellascientia dellecose natura li famoso. Inquello di che Giesu patina erono insie me apresso Deliopoli. Et allora uidono elcorpo del laluna fuori deltempo dellaconiunctione daoriente mirabilmente sottentrare alsole. Et dimorare dano na insino auespro sopra eldiamitro delsole. Et uido no questa tale incidentia peruenire insino alfine del

corpo solare. Et finalmente dallopposito del diami tro riuscirne. Conoscendo queste cose fuori dogni ordine dinatura uenire Dionisio molto simarauiglio Allora Appollophane siuolto inuerso Dionisio dice do. O Dionisio queste sono scanbieuoli conmutatio ni per cose diuine. Queste cose scriue Dionisio ario pagita alsapiente Policarpo pregandolo cheritruoui Appollophane elquale uiueua ma non ancor cristia no & agiugne chenocrede che Appollophane nieghi esopradetti accideti essere sopra anatura & stima che lui nonne sprezera piu lauerita cristiana ma bumil mente riceueralla. Lactantio afferma che Cristo fu crocifixo nellanno dello imperio di Tiberio quinto decimo adi. XX. di Marzo. Et Esculo astrologo benche nonmolto religioso afferma essere certo per computatione astrologica. Che queldi che fu croci fixo Cristo era elsole nel primo grado dellariete. Et laluna nelprimo grado dellalibra. Siche leclipsi essere non poteua secondo natura perche laluna era piena. Et leclipsi del sole non puo accadere senone anuoualuna. Ancora perche quella eclipsi comincio dalloriente: & leclipsi naturale suole daoccidente cominciare. Altri dicono chelsole era nel pescie et laluna nellauergine. Del una opinione & dellaltra se gue laconclusione medesima. Maquesto piu chiara mente dimostrono egiudei equali secondo laleggie nonfacieuano lapasqua senone aluna piena. Et perla pasqua crocifixono Cristo. Veramente leclipsifu per che nonera lecito inqueltempo icosa tantomanifesta

mentire. Impero che nelmedesimo secolo & apresso emedesimi popoli questi accidenti sipredicorono et scripsono nelquale & apresso dequali sidice tali mi racoli essere uenuti. Certo solo percagione di Cristo talmiracolo fu facto incielo. Imperoche qualcosa o allora oaltre uolte piu miracolosa che Cristo esuta osotto al cielo osopra elcielo. Delquale latromba sua Pagolo disse. Iddio loexalto edonogli unnome elquale esopra ogni nome che nelnome di Giesu si pieghi qualunque ginocchio decelesti deterresti et infernali. Et ogni lingua cofessi chelsignore Giesu cristo enellagloria delsuopadre iddio. Et quello che crescie lamiratione e chella lingua degli huomini cofesso questo dapoi che lui aueua inuilito semede simo nella forma del servo facto humile et obedien te infino alla morte dicho morte dicroce. Se sanza miracoli uno huomo ditale habito & sorte elmondo confesso essere elsommo dio questo uno uincie lad miratione ditutti emiracoli insieme congiunti. No posso credere che Giouanni euangelista scriptore so praglialtri semplice & sobrio senonhauessi uisti mol ti miracoli hauessi hauuto ardire conuoce tanto mi racolosa chiamare. Sono molti altri segni che sece Giesu equali seaparte aparte siscriuessino noncredo chelibri chesene scriuerrebbe nel mondo capessino. Lasciamo andare che euangelisti spesso dicono Gielu migliaia dimfermi impublico mirabilmente inuno tracto hauercurati. El gram Pagolo cinsegna qualfussi quella predicatione degli appostoli perla

quale molti popoli siconuertiuano. Scripse iquesto modo a Corinthi. Fratelli mei quando uenni auoi nonuenni insublimita disermone odisapientia annun tiandoui eltestimonio di Cristo perche nongiudichai memedesimo sapere intrauoi altro che Giesu cristo Cristo dico crocifixo & fui apresso diuoi inmolta in termita timore & tremore: elsermone mio et la mia predica non fu impersuasiue parole di sapientia bu mana. Ma ineffectuale dimostratione dispirito & di potentia acciochella fede uostra nonsia fondata nel lasapientia degli huomini: ma nella potentia didio. Et lasapientia parliamo traperfecti. Inaltra epistola amedesimi scriue. Esegniali dellapostolato mio sono facti sopra diuoi inogni patientia insegni & miracoli et potentie. Vdiamo costui Atessalonicensi cosi par lante. Voi sapete chelnostro euangelio nonfu trauoi solamente insermoni: ma ipotesta & spiritosancto et plenitudine molta. Orcrediamo noi chelprudentissi mo Pagolo hauessi semedesimo intalmodo messo inobliuione opure stimassi epopoli aquali scriueua tanto dimentichi chesiuantassi apresso diloro hauer facti miracoli fenongli bauessi facti. Laripruoua et linfamia era presto apparecchiata: se Pagolo haues si mentito. Similmente disuoi miracoli scripse aRo mani. Per lequali cose & perlesimili conchiudiamo non essere inque secoli manchati miracoli perla uir tu dequali a exemplo & lume nostro anzi anostra ba bitatione sedificho allora ledificio diuino elquale comedice Pagolo elachiefa didio uiua colonna & fer

mamento della uerita. Et manifestamente el sacra mento della pieta e grande. Questo e manifesto in carne giustificato & inispirito appari agli angeli pre dicato eallegenti creduto enelmondo assumpto ein gloria. Queste sono leparole di Pagolo Athimoteo Addunque orperche abbaiamo piuincreduli: chepiu impronti richiediamo. Come edouere chel grande iddio tuttolgiorno stia con noi apiato. Sarebbe mai constretto iddio inqualunque momento alla richie sta diciascuno dinoi: & denostri successori che simil mente richiederanno conmiracholi lasua auctorita ri comperare: qualragione costringne costui alcenno di ciascuno comparire neltheatro informa dun mercen nario trauagliatore. Oltre aquesto enone naturale ne condecente chelluomo animale per natura libero consegni uiolenti sia sforzato masia indocto permo do dispiratione & didoctrina nonsi promette lauirtu et labeatitudine alluomo constrecto ma aluolente. Lauctorita dichi comanda credendo siconferma non cerchando. Che diremo che pochi sono coloro che diueder miracoli pochissimi che diriceuere degni sie no. Emiracoli tragli huomini elpiu delleuolte con gruamente dadio sifanno mediante lanime deglihuo mini lanime dico molto seperate dacorpi et addio congiunte quasi come percerti strumenti. Oanime misere tuffateui pure nelloto delcorpo. Cosi emira coli celesti uedrete. Oquanto stoltamente desidera te inclinando elcapo atterra lecose alte uedere. Vo lete da miracoli essere tirati inalto non colla scala

dellauirtu salirui. Che epiu miracoloso che epiu di uino interra che uno animo intutto signor delcorpo suo. Deprouiamo questo imperio seinalcuno modo si puo: puossi pure senoi uogliamo. Allora nonsolo ue deremo emiracoli mafaremgli. Certamente stimo benche noi nollomeritiamo spesso inluoghi diuersi alcuni segni mirabili diuinamente uenire ma nonsi manifestano actascuno. Molti miracoli ancora nonsi scriuono. Et sepure siscriuono datutti nonsi credono Diquesta incredulita sono gram cagoine alcuni huo mini molto detestabili che perimitatione demiraco li ueri introducono efalsi. Laimitatione & iluerisimi le necessariamente doppo lacosauera seguono arapre sentatione diquella. Non sarebbe introdocta ladul terina & falsa pecunia se mai non fussi suta lauera. Non sarebbon ficti efalsi miracoli senon fussino gli buomini pemiracoli ueri inuitati aimitatione efede diquegli. Emiracoli che laurelio Agostino dice se hauer ueduti. Et quegli ancora che afferma Grego rio sono tali chesono degni difede. Abbiamo udito alcunecose mirabile nenostri secoli & etiamdio nella nostra cipta Fiorentina essere aduenute degnie di crederle. Ma alcune sono occulte. Quel certamen te amolte migliaia duomini che uidono & ancora ui uono e manifestissimo che in Anchona lanno del si gnore. M.CCCC. LXX. Fufacto & damolti che meritono fede inteso habbiamo. Vna fanciulla dapri mi anni essendo ractracta conlesue anche sistrascina ua perterra. Ancora Bindello fiorentino peruna per

colla delpecto & dellagola permolti anni interamen re fu mutolo. Luno & laltro raccomandandosi diuo tamente nelluogho medesimo allauergine Maria su bito furon sani. Costoro molti anni erono noti atut tolpopolo infermi. Dipoi gia. IIII. anni tuttolpopo lo gliuide continuamente sani. Nonti marauigliare chel tuo MARSILIO Ficino studioso di philoso phya dimori neltractar miracoli: questecose che scri uiamo sonquere lufficio delphilosopho equalunque cosa conseragioni proprie confermare. Leragion pro prie dellecose naturali sonquelle cheson secondo na tura. Leproprie ragioni dellediuine son quelle che son sopra natura. Tali appariscono didue spetie cioe largomentationi methaphisiche et molto piu lope re miracolose perche dio nontanto con parole quan to conopere miracolose pruoua esuo misterii et suo precepti conferma. Onde dice. Senon volete crede re alleparole allopere credete.

CAPITOLO: XI: LAVCTORITA DI

CRISTO APRESSO EGENTILI.

ESSVNO NEGHO MAI EMI
racoli di Cristo benche alcuni glihabbin
referiti allaforza dedimonii come quegli
che nonsanno che dimonii infine soglino
persuadere aglihuomini elculto dedimonii ouero e
uitii & pestilentiali discordie. Lequa cose dagli anti

chi cristiani alienissime furono Inchemodo puo quel la Religione dadimonii esser nata laquale damno et peruerti lonore dedimonii: & essi dimonii caccio es scaccia: quasi tuttolmondo subito honoro Cristo et honora: excepti parecchi erranti usural equali esten do interamente serui dellauaritia nonposson delleco se diuine hauer recto giudicio. Certamente egentili tutti aconsentirono Giesu essere esso dio o almeno sopra glialtri diuino. Loraculo Dapolline Milesio essendo dimandato di Cristo cosi rispuose. Egli era di corpo mortale: era sapiente: era dimiracoli factore: ma sotto egiudici Caldei con arme preso uerberato et conficto amara morte substenne. Porphirio nelli bro deresponsi dice glidii pronuntiorono Cristo som mamente pio & religioso & affermorono che diuento immortale: molto benigniamente testificando dilui Adgiugne che ladea Echate aquegli chedimandauo no delanima di Cristo rispose. Quella eanima di huomodipieta & Religione prestantissimo questa ho norano daogni rigidita aliena. Etdopo lemolte paro le lamedesima Echate subgiunse. Cristo pio incielo come glialtri pir esalito : guardati adunque delpar lar dilui menche bene. Concede Porphirio che Cri sto fu sapiente & pio benche chiami ecristiani parte ignoranti & parte magi asemedesimo & alla uerita re pugnando. Narra Iulio capitolino che Adriano im peradore dilibero hedificare templi a Cristo & nelnu mero deglidii riceuerlo. Onde comando fusiin facti templi intutte lecipta sanza idoli equali tempi an cora oggi perche nonhanno glidoli sichiamono tem pli da Driano equali sidice che aquelfine apaprechia ti gliaueua mafu impedito dacoloro equali piglian

do configlio dagli oraculi trouorono tutte le perso ne douer cristiane diuentare eglialtri templi abban donarsi: setale impresa riuscita fusse. Alexandro se uero imperadore ordino questo medesimo ma non conduxe afine: adoraua nel bora mattutina nel suo sacrario nelconspecto dellastatua di Cristo. Parla in finqui Capitolino. Antonino pio udendo ecristiani frequentemente usar questo prouerbio: quello che non uuogli sia sacto ate non fare adaltri. Ricercho perlauita di Cristo & come addio gliattribui lastatua Phippo imperadore sidice esser suto elprimo cristia no : perche esopradetti adorauano Giesu nonsolo ma insieme comolti altri dii. Mapure tutti costoro par che piu temessino elpopol loro che dio. Finalmen te Constantino perche prouo emiracoli di Cristo nel lecose sue piu manifesti: teme piu dio chespopolo: et adoro Cristo solo & publicamente. Che que prin cipi equali piuatrocemente contro acristiani furiauo no fussino indocti dauna crudel natura & temeraria perturbatione piu tosto che per ragione di giustitia puo essere manifesto aqualunque cosidera que pazi Neroni & Domitiani & simili fiere dellequale ique tempi abbondo Roma Ma qualunquediloro piucru delmente fulmino nepati miserabil supplitio. Non mipar dapreterir consilentio che Celso epicureo et Porfirio & Iuliano & Procolo Platonici & alcunaltri indoctrina famosi. Equali parte perunastolta arrogan tia parte per piacere alorpopoli & compiacere apoté ti contro la pieta cristiana la lingua & la penna impia

mente armorono mentre che contro aquella larme de potenti daogni parte saoperauono sanza dubbio pereffecto dichiarorono che quellipadri dellanostra Religione non furono persone da essere sprezati: co quali glillustri philosophi sidegniauano diparagonar si. Et che questa Religione non nacque da forza humana dapoi che tanto mirabilmente supero lasa pientia & potétia deglibuomini. Questo apresso Esa ya predixe dio. lo disperdero la sapientia desapienti et riprouerro laprudentia deprudenti. Ilche Pagolo apostolo confermo dicendo. La sapientia di questo mondo estultitia apresso didio. Lastultitia delle co se divine epiu sapiente chella sapientia deglihuomi ni. Linfermita dellecose diuine epiu potente che la potentia deglibuomini. Altroue questo strenuo mi lite di Cristo cosi chiama. Larme della nostra militia nonsono corporali masonopotenti perdio adistrugge re lemonitioni ecoligli & qualunquealtitudine sinal za contro alla scientia didio: ancora aridurre inserui tu ciascuno intellecto aseruire a Cristo & auendicare promptamente ognidisubbidientia. Meritamente ad dunque teme questa arme Ghamaliel gran doctore degli Hebrei quando consiglio che nonperseguitas sino ladoctrina di Giesu perche sellaera dadio impe dire nosi poteua sedadiononera breuetempo durereb be come certe altre fictioni che circha que tempi eram uenute. Teme ancora questa arme quel diui no Plotino principe degliexpositori Platonici simil mente Numenio Iamblico Amelio equali singen

gnorono piu tosto dusurparsi la cristiana theologia. che riprouarla.

CAPITO .XII. LAVCTORITA DICRI STO APRESSO EMAVMETHISTI.

MAVMETHISTI PARE CHE siano quasi cristiani benche beretici segu aci degli Arriani & de Manichei elRe lo ro Maumecto confessa Giesu cristo esser

uirtu: sapientia: anima: fiato: spirito: uerbo didio: perunacerta spiration diuina nato di Maria perpetua uergine: hauere risuscitato emorti et facti molti al tri miracoli peruirtudiuina sopraglialtri. Et confessa che esu piu excelso che tutti epropheti degli ebrei Et chegli ebrei dopo Giesu nessuno propheta deb bono hauere. Propone Giesu atutti emaschi Maria atutte lesemine: dice piu oltre chelcorpo di Giesu nonsi corruppe & intero sali incielo : per lungho spa tio antipone ecristiani agiudei molto uitupera egiu dei tutto questo enellibro suo Alcorano: onde esuo seguaci non acceptano allalor fede egiudei se prima nonconfessono gliantichi sacramenti decristiani esser ueri & buoni. Quegli che uisitono essepulcro dima chometto senon uisitano ancora elsepolero di Cristo non sono tralloro stimati ancora bene purificati. Qualunque ricorda coningiuria elnome di Giesu o di maria dalloro egrauemente punito. Anno tre Re

di maria dalloro egrauemente punito. Anno tre Re gole direligiosi. Luna Delya. Laltra di Giouanni ba ptista. Laltra & laprincipale di Giesu. Anno inreue rentia epropheti e euangelii : perche odono damaco

metto nello alcorano: lalcorano essere unacerta con fermatione edichiaratione depropheti & del euange lio. Leggesi quiui nessuno essere perfecto senon ob bedisce al uecchio testamento et al nuouo & ancora allo alcorano essendo egli congregatione & dichiara tione damendue etestamenti. Spesso ricorda eluan gelio & sempre perproprio adiectiuo lochiama libro lucido. Qualche uolta dice eluangelio essere lume del testamento: amaestramento & recta uia aquelli che temono dio. Machometto fa parlare dio nello alcorano in questo modo. Noi habbiamo mandato molti propheti: luno maggiore chellaltro: & habbia mo parlato colloro: Ma a Cristo figliuolo di Maria habbiamo conferito propriamente lanima nostra et forza & uirtu sopra glialtri data gli habbiamo. Due mi palano eprincipali errori di Machometto. Luno che benche pongha in Cristo una certa diuinita mol to piu excellente che in tutti gli huomini insieme preteriti presenti & futuri. Nientedimeno pare che malcuno luogho uoglia chequella diuinita sia sepe rata dalla substantia del sommo dio et sia minore. Questo errore attinse dagli Arriani:ma inquesto si discorda seco medesimo perche gliepitheti & adiecti ui che lui attribuisce a Cristo significano ladiuinita di Cristo essere lamedesima chedessommo dio. Lal tro errore di Machometto epluaperto Che quando laturba dasacedorti mandata uoledo pigliare Giesu cadde interra Dice che dio subito & dinascosto rapi Giesu incielo & quando coloro ritti sileuorono pre

sono unaltro simile a Giesu elquale uerberorono et crocifixono. Questo errore trasse da Manichei Non ebisogno alpresente confutare Machometto perche qualunque baconfutato lasecta Arriana & Manichea pare che habbia conuincto insieme Machometto. Cocludiamo chetutre laltre sette side Gentili: side Giudei ouuogli Machometisti confessono lanostra esser sopra tutte excellente: perche ciascuno dicosto ro benche perpassione dinatura & consuetudine ouer fictione pongha lasua nel primo luogo nientedime no pone lanostra oltra lasua migliore ditutte: siche quando fussi sanza passion giudicata collocata sareb be nelprimo & sommo grado.

CAPITOLO. XIII . LAGENERATIO NE DELFIGLIVOLO DIDIO NELLA

ETTERNITA.

GNI VITA GENERA PRIMA lasua stirpe insemedesima che suori dise et quanto piu prestante uita e tanto piu interiore ase genera sua stirpe. Cosi laui ta uegetatiua nellepiante & nellianimali genera nel propio corpo seme quasi pianta & quasi animale pri ma che mandi fuori dise decto seme & che diquello generi pianta oanimale difuori. Cosi lauita sensitiua laquale epiu prestante chella uegetativa partorisce insemedesima mediante lafantasia ymagine & inten tione dicose come sua stirpe prima che muoua eme bri & adoperi cosa alcuna nellamateria difuori.

sta nellamedesima anima pero epiupropinquo allani ma chelparto dellauita uegetatiua elquale nonsi fa nella anima manelcorpo. Cosi lauita rationale essen do piu excellente chella sensitiua partorisce inseme desima laragione delle cose et di semedesima come sua stirpe & figliuolo prima cheparlando oadoperan do aluce Iomandi. Quello primo figliuolo della ra gione epiu propinquo alla anima chel figliuolo del lafantasia perche laforza rationale siriflecte nel suo figliuolo & collui abbraccia semedesima quando co nosce se adoperare et lanaturale potentia disuo ope ratione discerne questo nonfa lafantasia. Cosi lauita angelica piualta chellauita rationale partorisce inse peruirtu didio notioni & forme dise et dellecose pri ma che lespieghi nella materia del mondo: questa prole cioe stirpe epiu interiore allo angelo che lapro le dellaragione alla ragione: perche none mossa dal li obiecti difuori & nonsimuta. Perlaqualcosa lauita diuina essendo eminentissima et facondissima sopra tutte molto maggiormente genera prole ase similli ma chefaccino glialtri generanti: & quella prole ge nera insemedesima prima che fuori dise la spieghi. Genera dico intendendo inquanto dio perfectamen te intendendo semedesimo et inse tutte lecose con cepe insemedesimo perfecto concepto ditutto se et ditutte le cose: elquale concepto e ymagine didio piena & eguale & exemplo del mondo sopra pieno. Horpheo appello costei Pallade nata solamente del capo di Gioue. Platone chiamo talcocepto figliuolo

delpadre didio nellaepistola ad Hermia & nello epi nomide lappello ragione et uerbo; dicendo cosi el uerbo sopra tutte lecose diuinissimo adorno quito mondo uslibile. Mercurio trismegistro nellibro che tradusse Apuleo digrecho inlatino & anche inquel lo altro chedigrecho traducemo noi molteuolte del la sapientia didio parlando lachiama figliuolo didio et dello spirito ancora sa mentione simili cose truo uo in Soroastre. Dissono costoro quello chepotero no etiam collo aiuto didio: masolo dio leintende in teramente et tralli buomini colui piu alquale dio piu neriuela. Lafacundia didio laquale eilbene infi nito inacto perlanatura dello etterno & inmenso be ne abetterno propagha semedesima in acto infinita mête: maciocche efuori didio efinito: dio adunque propagha cioe generainsemedesimo oue certamente dello etterno padre efigliuolo etterno: enecessario che questa stirpe moltomaggiormente sia intima a estodio: che lasopradectastirpe dellangelo allangelo Imperochenellangelo perche altro elessere altro lo intendere pero laforma et ragione che intendendo quiui sigenera edifferente assai dalla essenza dello angelo. Ma indio perche lessere & lointendere euno medesimo: laragione laquale dio sempre se intende do genera sempre come exspressissima ymagine dise tutta una eiessentia checolui chegenera benche per una certa relatione mirabile come generata si distin gua dalgenerante. Dio perquesta etterna ragione & forma conoscendo abetterno semedesimo infinito

bene perlamedesima abetterno spira infinito amore inse & inverso semedesimo. Perlaqual cosa elpadre et figliuolo & lospirito damore trepersone sichiama no datheologi: persone dico per diuina natura intra loro conuenienti intutto imodo che egli euno folo et simplice dio maperinessabile relatione sono disse renti lepersone predecte. Cosi nellordine dellecose babbiamo due extremi & due mezzi. Inciascuno an gelo come uogliono alcuni e una persona angelicha inuna natura dellasua spetie & similmente peraduer so. Inciascuna femina grauida sono piupersone inpiu nature: & cosi percotrario. Inqualunque animale so no piu nature inuna persona: ma indio inuna natura piu persone. Ma alpresente ditalmisterio sia suffici ente questo del quale nessuno sermone emai suffici ente. La sufficientia diquesta contemplatione sideb ba ricercare non daphilosophi ma dagli antichi duci de cristiani anzi da dio. Rectamente disse ysaya. Quello che occhio non uide: quello cheorecchio no udi: quello cheinquore dihuomo nonperuenne riue lo dio aquelle persone che lamano.

CAPITOLO. XIIII. LORDINE DECIE LI DEGLI ANGELI DELLANIME CIR CA LATRINITA QVASI COME DI

SPERE CIRCA ILCENTRO.

OPRA QVATTRO ELEMEN ti che sono mutabili secondo substantia et qualita sono ordinati esette cieli depia neti equali nonsi mutano insubstantia:

ma quasi simutano inuno modo di qualita ouero di spositione: et perchelmouimento di costoro equasi erratico esopraposto aloro elcelo octavo elquale ba monimento piu ordinario: ma quelcelo ha due mo uimenti luno daoriente aponente laltro pelcontrario Ancora almeno duo qualita per chegli e candido et splendido: pero sisale daquello alcristallino: elmoto delquale esemplice daoriente: & laqualita esempli ce cioe qualita candida. Maperche sopralmouimen to elostato & sopralcandore e ellume pero daquello sisale alcielo impireo el quale estabile & tutto luce: lempireo rectamente alla stabilita & luce dellatrini ta sacommoda. Glialtri. VIIII. cieli satribuiscono a VIIII . ordini degli angeli. Come piace a Dionisyo ariopagita sono tre lerarchie di spiriti diuini. Delle quali ciascuna tre ordini contiene. Et secondo lacon putatione dalcuni theologi ciascuno ordine contie ne molte legioni: & uogliono chellalegione conten gha sei.M.CCCCCC.LXVI. angeli. Et tante legioni siano inqualunque ordine quanti angeli ines sa legione sicontengono. Ma io piutosto credo Adi onysio che dice esser tanta lamoltitudine di quegli spiriti chesupera lafaculta dellacomputatione huma na. Vna essentia didio siriduce nelnumero delle per sone ternario. Intorno aquesto numero ternario in tellectualmente siriuolge ilnumero ternario delle Ierarchie & elnonario degli ordini angelici quasi co me dicirculi spirituali. Laprima Ierarchia alpadre. Lasecoda alfigliuolo. Laterza allospirito satribuisce

Nella prima eseraphini considerano elpadre inseme desimo: Echerubini elpadre iquantogenera elfigliuo lo: Etroni elpadre secondo che produce lospirito. Nellaseconda Ierarchia: Ledominationi elfigliuolo in semedesimo contemplano: Le uirtu el figliuolo dalpadre nascente: Le potesta elfigliuolo producen te lospirito. Nella terza Ierarchia: Eprincipati con templano lospirito insemedesimo: Gliarchangeli lo spirito descendente dalpadre: Gliangeli lospirito dal figliuolo dependente. Benche come habbian decto diuersi spiriti perdiuerso modo spetiale aloro conte plino dio: nientedimeno qualunque diloro tutta la trinita & iessa tutte lecose uede. Anno ancora come uuole Dionisio unaltra differentia che laprima Ierar chia attingne ilsuo licore dallatrinita sola: Lasecon da perlaprima: Laterza perlaprima & perla seconda Eseraphini speculano lordine della divina providen tia nella bonta didio come infine: Echerubini nella essentia didio come informa et finalmente Etroni in semedesimo: glialtri gia discendono allopere. Ma ledominationi sicome architecti agli altri comanda no quello cheglihabbino afare. Le uirtu gia lomet tono adexecutione: ancora muouono ecieli & come instrumenti didio concorrono afar miracoli: Lepote sta rimuouon quellecose chealor pare possin pertur bare lordine deldiuino gouerno. Ma glialtri piu de scendono allecose humane: Eprincipati curano leco se publiche: legeti: principi & magistrati. Gliarchan geli circha aciascheduno dirizano elculto diuino et

allecose sacre sintermettono. Gliangeli cose minori dispongono: & ciascuno ecustode aciascheduno. Et cosi come. VIIII. sono gliordini degli angeli simil mente in. VIIII. ordini si distribuiscono lanime de beati. Imperoche ciascheduna aquelordine & aquel lo spirito come dice Platone neltimeo sicome asuo stella sale alquale iuita sifece simile. Et benche lani me nostre mentre sono nelcorpo faccino laquarta le rarchia sotto laluna possono nientedimeno per libe ro moto della natura rationale salire pertutti glispi riti benigni et scendere per tutti emaligni: maxime per che posseggono elmezo ditutte lecose: & pero contengono inse alcune qualita ditutte. Onde adui ene chelmouimento dellamma & ilsuo procedere sia latissimo. Elfine decampi elysei elaluna. Laqual se condo Epithagorici e elconfino della uita et della morte. Qualunque cosa esotto lei allamorte & allo inferno sidiputa. Que quasi tanti gradi sono dipene secondo leturbe demalingnispiriti: quanti songradi dipremii necieli secondo gli ordini debenigni. Impe ro che lanera palude distigie. VIIII. uolte intornia emiseri sicome ecampi elysei. VIIII. uolte abraccia no ebeati.

CAPITOLO.XV.LAGENERATIONE DELFIGLIVOLO DIDIO NELLA ETER NITA ET LADICHIARATIONE

NELTEMPO.

NANZI ALPRICIPIO DELMON do temporale e elmondo etterno elquale.

e exemplo diquesto mondo & ancora edello architec tore del mondo ragione uerbo intellectuale gloria disuo splendore: figura della sua substantia. Questo uerbo sempre eapresso adio & e esso dio: per questo uerbo la diuina potentia abetterno seco medesima parlauasemedesima & tuttelaltrecose. Et ragionando imprimeua dentro: perquesto uerbo nelprincipio fu rono difuori exprexi eseculi et lecose che sono nese culi. Questi oraculi diuini dopo emisterii deprophe ti da quegli celesti spiriti Giouanni euangelista et Pagoloapostolo furondacielo allageneratione huma na riuelati Questagenerationehumana dalpricipio se ra dadio iunocerto modo ribellata & essendo caduta alloinfimo grado non poteua adio sanza dio risurge re. Pure doueuono qualche uolta inuerso dio risur gere lumane menti : accio che nonfussino dadio crea te inuano: dapoiche erano create dalui perlui fruire Peruerbo didio glihuomini abinitio furono formati per medesimo uerbo doueano riformarsi. Et merita mente: per che per laluce deluerbo intellectuale si doueua rimuouere lacaligine dello intellecto huma no & perla ragione didio lanimale rationale emenda re sidoueua. Adunque netempi dalladiuina uolonta ordinati creo dio pel uerbo una anima rationale: la quale nel medesimo momento nel uentre uirginale concipiente perlospirito sancto altenero concepto co iunse & nelmomento medesimo eluerbo assumpse la natura humana: et quasi come diquella anima imor tale & diquello corpo mortale fusacto uno huomo.

Cosi diquello huomo & deluerbo didio fusacto uno Cristo: dio & huomo. Cosi lainfinita bonta che uuo le accomunare atutte lecose se medesima: allora in uno modo aptissimo seatutte comunico quando con iunse ase luomo nel quale come inspetie chetratut te lecose einmezo tutte siconprehendono. Non mu to ladiuina maiesta allora lasedia sua per che inogni luogo esempre presente. Ladiuina sublimita noncon difecto sabbasso alle cose humane: mapiutosto leco se humane ase rileuo. Lainfinita luce delsole diuino perconiunctione dello huomo innessuno modo sipo te mai maculare: maluomo perquella risplendere et farsi persecto. Et come nelhuomo elcrescere & losce mare sappartiene alcorpo & non trapassa nella anima cost in Cristo elpatire le cose humane sapparteneua proprio alluomo nella diuinita non penetraua: adun que Cristo come huomo patiua le cose humane:co me dio lediuine operaua.

CAPITOLO.XVI. FV COSA CONVE NIENTE CHE DIO SICONGIVNGNES

SI ALLO HVOMO.

ERCHE DIO DIVENTO HVO
mo. Accio che luomo qualche uolta in
qualche mod odiuentasse dio. Diuentare
puo dio inqualche modo colui che perna
turale instincto desidera isforzarsi dessere diuino.
Nonpuo surgere adio sedio qualche uolta nollo ti

ra ase inmodo cherisurgha sicome innanzi lotiro: in modo chegli appetisse. Ma reassummiamo questa

cosa da altro principio. Ilsommo artesice opera som ma et manifesta sare debba: lasomma opera equella dellaquale maggiore nonsipuo fare. Et pero elsom mo dio debba fare tale opera manifesta. Addoman dasi sequesta opera esolamente increata o uero crea ta ouero damendue queste conditioni composta. La prima non e opera manifesta: mae esso artefice: im peroche solo dio equello che da altri nondipende. La seconda essendo interamente finita si discosta da dio infinito perinmenso spatio: inquesto spatio siper rispecto dellointeruallo siper rispecto delloinfinito dio : ancora sipuo altra opera & piuoltre una altra se pre piu perfecta farsi. Addunque nessuna creatura semplice puo essere quella opera somma checerchia mo. Ma finalmente inquesto modo ciconfidiamo ta le opera trouare sesitruoua unocomposto dicreatore insieme & creatura: per rispecto dellacreatura sichia ma opera: per rispecto delcreatore immenso sidice: questa opera dio puo & sa et uuolfare: perche dio e potentia: sapientia: bonita inmensa. Perlaquale cosa siconuenne qualcheuolta ilcreatore alla creatura co Lecose che sono sopra la anima rationa iungersi. le sono solamente etterne: quelle chesono sotto lei solamente temporali: et la anima rationale e parte etterna parte temporale. Questa anima imita dio collaunita: liangeli collointellecto: laspetie propria colla ragione: lianimali bruti colsenso: lepiante col nutrimento: lecose chemanchano diuita collo esse re: eaddunque lanima delluomo inuno certo modo mente tractammo: maxime per che ella enel corpo composto ditutte leuirtu corporali & adimagine del cielo temperatissimo. Debba dio essedo duca comu ne dello uniuerso luniuersa creatura adse coniunge re: nonspartamente perche dio esomma unita: anzi congiungnere insomma: et pero conuiene adse con iunga lanatura humana nellaquale ognicosa sicontie ne. Se idio siunissi allecose chesono sopra lanima co me extreme delle cose create tale coniuntione non sapparterrebbe agradi mezi nealli insimi: similmen te sesiunissi allecose chesono sotto noi. Certamente lainsinita unita sommamente lesue opere uni intral loro & asemedesima conciosia chedapricipio nellobu omo ognicosa reduxe: & dipoi luomo ase coniunse

Forse perleragioni decte Abachuch propheta disse. Osignore uiuisica lopera tua nelmezo delli anni nota lafarai dapoi che, tisarai irato tiricorderai della misericordia. Quasi uoglia dire che tale opera sadé pia nella spetie che einmezo dellecose & chedaamen due e secoli ecomposta: chesono etternita & tempo. Agiungono alcuni taleopera couenirsi nelmezo del corso mondano: costoro uogliono inispatio danni die ci. M. sinire: non dico ilmondo ma ilcorrere suo: es sendo elmoto ordinato afine diriposo: & che nelme zo diquestocorso dio simonstro alli huomini. Accio che loaduenimento suo damendue liextremi deseco li egualmente susse distante: & che laexpectatione delsuturo aduento nonsindugiasse troppo: ne la me

moria delloaduento passato troppo sispegnessi. Ma inuero dio che etemperatore detempi tale notitia si Selaproprieta delbene e diffundere & acco munare se medesimo: seguita che dio essendo bene infinito debba tutti emodi dicomunicatione adem piere. Questi modi sono quattro: secondo presenza uirtu: unita dessentia: unita dipersona. Ilprimo mo do intutte cose sadempie per che inogni luogo edio Il secondo modo sispande per tutte le forme etiam perleminime: imperoche ogni forma qualche uirtu efficace dadio acquista. Lainfima materia uirtu effi cace non possiede. Ilterzo modo solo dentro adio si puo trouare: perche non puo lessenza didio diuenta re ellenza daltra cosa: altrimenti: quello che einfini to diuenterebbe finito: ouero quello che e finito si farebbe infinito. Il quarto modo dicomunicatione no sipuo trouare nelle cose che manchano diragione. Che achi mancha per natura interamente lacognitio ne & amore didio nonsi conviene launione divina se condo persona. Ancora delloangelo & didio farsi una persona non e necessario: per che agli angeli dannati none rimedio nonui essendo penitentia. Et agli altri angeli esufficiente alla loro beatitudine quella anti cha possessione dellume diuino. El quale lume nese raphini inuno certo modo diuenta seraphino: neche rubini sifa cherubino: & similmente negli altri. Co me ellume delsole passando per diversi vetri diver samente colorati: didiuersi colori sidimostra. E dio nel huomo: sa luomo diuino: & meritamente. Per che come nelle cose naturali dellaultima materia et della forma supprema sifa uno composto tralle cose naturali nobilissimo elquale e lo animale rationale quasi similmente nelle cose diuine dello spirito sup premo & dellultimo cioe didio & dellanimo delhuo mo dadio assumpto silegha uno assumpto diuino di tutti excellentissimo. Nonera sufficiente albuomo arisuscitare dalleinsime tenebre elrazzo diuino solo allasua mente insuso. Bisogno adunque inuno certo huomo quale su Cristo ad ilsole diuino inmodo con iungersi lanima chenelcorpo diquello & insino asensi degli altri huomini lacopia derazzi trabocchassi.

CAPITOLO. XVII . Q VALE SIA LA CONIVNCTIONE DIDIO ET DELLO

HVOMO.

ERCHE LA VNIONE DIDIO colbuomo fu facta secondo ladiuina per sona piutosto chesecondo lanatura diuina Pero quando siunisce iluerbo albuomo non bisogna elpadre & lospirito similmetne siunisca equali benche innatura conuenghino: nientedimeno secondo proprieta dipersona intralloro sono differen ti. Perlaquale cosa come nellatrinita sono inuna na tura tre persone: cosi in Cristo una persona e in tre nature chesono dio anima & corpo. Quiui luomo ha quello rispecto adio che ha lamano allanima: ouero lalingua allointellecto. Dio nondiuenta proprio na turale forma dello huomo: ma luomo diuenta pro prio et coniuncto instrumento didio peradempiere

excellentissimamente lopere proprie didio. Non so no due persone in Cristo ma una & questa elaperso na deluerbo coniuncta piutosto ahumana natura che apersona humana. Per che sicome lanima rationale nelsuo essere consiste & perloessere dilei ancora con siste ilcorpo: cosi ilfigliuolo didio & moltopiu consi ste nellessere dellasua persona: & atale essere perso nale exalta la humana natura. Certamente come il nostro uerbo conceputo nellamente einsensibile ma difuori inuoce pronuntiato diuenta sensibile: così il uerbo della mente diuina abetterno indio sta inuisi bile: maperla assumptione del buomo esacto uisibi le. E addunque Cristo esso uerbo elquale ladiuina mente abetterno ragiona dentro ase intendendo se medesima & seco tuttecose gia perdiuino spirito pro nuntiato & assummente ilcorpo humano quasi come uoce & significante agli audienti lauolonta diuina. Tanto aciascuno significo lauolota didio: quanto cia scuno pote comprehendere: tanto dichiaro atutti: quanto se inquesta brieue uita seexercita esufficien te adonare uita etterna. Molti precepti & preclaris simi cidette: mainpoche parole tutto coprese quan do cicomando. Contutto te ama dio ama luomo co me temedesimo: quello che non uuoi sia facto ate non fare adaltri.

CAPITOLO.XVIII.QVANTO CON DECENTE FVSSI LACONIVNCTIONE DIDIO ET DELLO HVOMO.

## ONE QVASI MENO ELRIFOR mare lecose cadute dallaloro forma che

daprincipio semplicemente formare: per che none meno bene essere: chesemplice mente essere. Siche fucoueniente che dio factor del tutto rifacesse perfecte le cose che diuentate erano imperfecte. Come peluerbo insensibile dio baueua creato lecose: imperoche non sono altro lecreature chequasi certe uoci dellacogitatione diuina difuori pronuntiate : cosi peluerbo giafacto sensibile conue nientemente doueua le cose sensibili riformare. Et perche dio fa tutte lecose inmodo potente sapiente et beniuolo: su condecente intal modo riformarle: chelui dimostrasselapotenza: sapienza: beniuolenza Quale atto epiupotente che copulare gliextremi in una persona: eli infimi gradi asommi riducere. Qua le piu sapiente : che allornamento dell'universo fare mirabile copula dellaprima & della ultima ragione. Quale piu beniuolo: che dio signore dellouniuerso persalute delpeccante servo laforma delservo pigli Cosi adunque & dichiaro et fece che nulla nelmon do fusi brutto: nulla altutto uile quando coniunse lecose terrene colRe delcielo & quelle inuno certo modo collecose celeste raguaglio. Oltre aquesto perche luomo eracaduto dadio potentissimo: sapien tissimo: benignissimo: pero era rouinato nelladebili ta: ignorantia: malignita. Etpero essendo dipio diue nuto impio gia era altutto inepto aimitare ladiuina uirtu: aconoscere la luce: adamare la bonita. Adun

que accio che luomo daquesto precipitio dinuous inalto salisse fu convenientissimo che lalto dio dalla sua altezza lamano acostui porgesse intalmodo che facesse semedesimo acostui uisibile amabile & imita bile. Nessuno aquesto fu piuapto modo che dio si facesse huomo: accioche luomo chegiafacto corpora le allecose corporali tutto sidaua essuodio gia inuno certo modo corporale & humano piuchiaro conosces se: piu ardentemente amasse: conpiu facilita et dili gentia imitando sifacessebeato. Finalméte luomo aperfectione curare nonsi poteua se non raquistaua la innocentia dellaméte: lamicitia didio: lasuaexcellen tia: laquale secondo naturadaprincipio solo adio era suggietta. La excellentia racquistare non poteua se ilsuocuratore nonera dio: al qualesolo secondonatura luomo esuggietto. Neanche lamicitia didio senone perunocongruo conciliatore el quale porgere potesse alluno et allaltro lamano et adamendua liextremi fusse propiquo inqualche modo et amico: nessuno e interamente tale senon e dio insieme & huomo. Ne anche lainnocentia puo ricomperare se non e dimessa lacolpa: laquale dimettersi sanza satisfatione laiusti tia nonpermette. Satisfare perlauniuersa generatione humana solo dio poteua: nientedimeno non era con ueniente chealtri patisse che luomo che haueua pec cato: ne essocio poteua patire. Fuadunque conueni ente che lageneratione humana perdio giafacto huo mo fusse emendata. Certamente ne la excellentia si poteua acquistare senonperexcellentissimo curatore:

ne conciliarsi lamicitia senonperuno cociliatore ami cissimo: ne lainnocentia ricomperarsi senone peruno sufficientissimo satisfactore. Lo excellentissimo cu ratore esolo iddio. Loamicissimo conciliatore eluo mo. El sufficientissimo satisfactore e proprio colui che alpari edio & huomo. Per laqual cosa su molto conueniente alla humana curatione quello che Gio uanni euangelista disse che ildiuino uerbo di carne humana siuestisse accioche lageneratione degli huo mini come era creata peluerbo etterno & era caduta incolpa sprezzando iluerbo spirato. Così peluerbo uisibile dallacolpa siliberasse.

TO DICRISTO CIAPPARECCHIA BEA TITVDINE CONLAFEDE SPERANZA

ET CHARITA.

labeatitudine laquale consiste nella con templatione diuina se non ama ardent e mente dio. Conardor eamare nonlopossi amo senonsperiamo qualcheuolta poterlo acquista re: neanche possiamo sperare senoncrediamo prima dio essere et noi potere qualche uolta fruirlo. Dio adunque padre & curatore deglihuomini neltempo che allui piacque inmodo mirabile di humanita ue stito anostri sensi sidimostro: accioche perquesti sensi iquali ilpiu deltempo usiamo & molto ciconsidia mo inessi ueggiendo ilcorpo suo & suoi miracoli sus simo piu certi dio essere. Diqui enata lasede: sonda

mento dellascientia. Qualunque crederra dio persa nare lageneratione humana essere disceso nellasoma corporale sperera gia qualunque cosa benche maxi ma da quello impetrare. Quello che tanti benifica parte uede parte spera: segia none altutto freddo et ingrato: nonpuo non amare. Oltre aquesto intenden do lobuomo dio essere conjunctosi alloanimo inuna cerca unione dipersona debbe sperare chelanimo pos sa qualche uolta coniungersi addio percerta unione doperare: nellaquale lasomma felicita consiste. Tu debbi anchora desiderare diacostarti sopratutte leco se adio elquale se infuse interamente solo allanimo et corpo delhuomo. Agiungni perche dio si coniun se allhuomo sanza mezzo: debbi tenere amente la nostra felicita stare inquesto che sanza mezzo ciaco stiamo addio. Et perche la amicitia e intraliequali: mentreche consideri dio essersi raghuagliato albuo mo non conuiene che nieghi la amicitia sua inuerso te neabbandoni latua inuerso lui. Nonpiu adunque nonpiu glihuomini dellaloro diuinita sidiffidino per la quale diffidentia nellebructure mortali siriuolgo no. Ma habbino inreuerentia loro medelimi come divina ymagine didio: sperino potere ancora adio sa lire: dapoiche lamaesta diuina degno inqualche mo do alloro descendere. Amino contutto il quore dio per transformarsi inlui elquale per singulare amore mirabilmente sitransformo nelbuomo.

CAPITOLO.XX. LADVENIMENTO DICRISTO FY VTILE ALEVARE LAGRA

## VESA DELPECCATO.

AVITA DELCORPO ELANIMA Lauita delanima e dio. Lordine della na

tura richiede chel corpo obbedisca allani ma: lanima adio . Lordine della giustitia uuole cheselanimo dissente dadio secondo pari pena elcorpo dissenta dallanimo el senso dallaragione. La nimo delprimo genitore siribello dadio. Elcorpo et ilienso suo siribello dalui. Laprima rebellione supec cato. Laseconda fupena dipeccato & insieme fupecca to : perche dirogo alla ragione & adio. Lacomplexio ne & dispositione ribellante come un certo sapore si diriuo dalprimo intutti quegli che dalui come riuo li dalfonte distillorono. Questo e eluitio originale origine deglialtri mali delanima et del corpo. Que sto testimoniono queuolumi deglebrei ladiuinita de quali testimonia lasomma loro antichita sopraglial tri. El consenso universale degli huomini. La ampla dilatatione perluniuerso. Laduration perpetua: con cordia: maieita: sobrieta: miracoli. Diqui dipende lo pinione demagi discendenti da Zoroastre: equali sti mono tutte leinfermita corporali dipendere dalla in fermita delanima: et che chisanasse quella schifereb be ognialtro male: questo toccha Platone nel Ti mes et dichiara nel Charmide. Ma pertornare apro posito lasopradetta rebellione perche dirogo allama iesta dello infinito dio: fece glihuomini ineptissimi alla felicita infinta: et non poteuono dirizarsi se non perlonfinito dio. Pure bisogniaua chequalche uolta

sidirizassino accioche non fussino daprincipio inuano dadio allafelicita ordinati. Mediante elpiacere sicon misse elpeccato. Mediante elcontrario suo che e el dolore purgare elpeccato conuiene: peccho una uol ta inuno certo modo tutta lanatura humana inquel buomo elquale era inluogo ditutti. Similmente pa tire una uolta debba inun certo modo tutta lagene ratione humana inuno che tengha luogo ditutti: el quale moltopiu saccosti condio chesidiscostassi quel primo. Elluogo ditutti dopo Adam folo pote colui tenere che fusse congiunto perfectamente adio auc tore ditutti. Fu addunque colui dio insieme & huo mo. Iddio accio che abracciassi tutti & potessi lainfi nita colpa cancellare: buomo accioche potessi perla colpa patire & che patissi luomo sicome peccato ha ueua luomo. Inquesto modo lapena et ilmerito di quelhuomo hebbe qualche forza infinita inquanto ueramente eracogiunto alloinfinito dio. Et bisogno era disupplicio & merito inqualchemodo infinito ad purgare lainfinita colpa.

CAPITOLO XXI CRISTO ADEMPIE ELPERFECTO MODO DELLOADMAE

SRARE GLIHVOMINI.

ADIVINA PROVIDENTIA NOn uolle pretermettere modoalcuno damae stramento inuerso esuo figliuoli. Emodi damaestrare sono due perdoctrina et per exemplo. La doctrina persecta equella della quale ragioneuolmente dubitare nonsi debba. Questa in

dio solo essere siconcede. Mando adunque elpadre dio unmaestro agli huomini elquale fussi dio: accio che nonsi conuenissi della sua doctrina dubitare. Et ancora fussi huomo accio che colui potessi ueramen te adexecutione mandare tutti gli offitii humani et qualunche faticha perlahonesta & perdio sopportare Colquale exemplo gli huomini alla uirtu perfecta mente amaestrassi. Perche lopere molto piu che le parole muouono. Maxime nella disciplina morale della quale elproprio fine nelactione consiste. Che colui fusse dio lodimostrorono emiracoli: perche la sua doctrina apresso degli huomini non pertinaci ha uessi fede. Che fussi huomo lepassioni humane lodi chiarorono. Nonci resta addunque luogo alcuno di scusa segia nonuogliamo esser molto pertinaci. Seci isforziamo superbamenterifiutare lasuadoctrina qua si come pocho uera : ladiuinita & emiracoli ciripruo uano. Et selauogliamo rifiutare quasi sopramodo du ra lumanita & lefatiche diquesto maestro et ducha dimostrono essere possibile aglialtri huomini patire lecose che pati quello huomo. Finalmente per che lasomma depeccati consiste inquesto: che alle cose corporali ciacostiamo piucheldouere: & dallespiritu ali molto cidilunghiamo. Cristo maestro della uita perla doctrina & uita sua misse nelmondo quasi col tello & fuocho: et questo e uirtu purgatoria & dani mo purgato perrisegare infino aluiuo & altutto con sumare qualunche stirpe & seme deuitil corporali. Luiancora sponte & uolentieri sopporto qualunque

cosa glialtri fuggono come malapouerta: extremape regrinatione: fame: sete: nudita: infamia: uillania: uerberationi: breuita diuita: morte ignominiosa et a cerbissima. Et fuggi tuttoquello chemondani seguo no come bene. Accio che per questa ragione cidimo strassi ne esser male inuerita quello che male appel liamo: ne bene quello che chiamiamo bene. Et nul la esfere nell'ecose corporali chesia dipregio alcuno. Ma cioche e oltre addio stimare sidebba sogno dom bra uana. Essendo costui priuato diqualunque cosa damortali come prospera sidisidera seguita che solo pemiracoli lui solo sotto elcielo infino aqui merito Merito dico disubito dessere stimato sommo iddio. Gliebrei eloro propheti chiamano huomini sancti. Egentili quando appellanoiglihuomini loro excelle ti iddii: nonintendono altro chequegli esser gia facti diui et ministri didio. Emachomettisti credono ello ro maumeth re figliuolo di abdala figliuolo di abdal mutalibre darabia essere puro et semplice buomo: benche nuntio didio. Etesso maumeth semplice buo mo safferma nello alchorano. Aggiugne se essere da dio mandato inpotentia darme & Giesucristo inuirtu dimiracoli & chedio decte aglibuomini Giesu et Ma ria percosa miracolosa. Meritamente Cristo solo con opere stupende merito quel che non poterono conse guiere molti prnicipi cheaquesto effecto pretendeuo no parte con benifici parte con minaccie. Ne ancora Soroastre: Pythagora: Empedocle: Appollonio te aneo & molti altri philosophi conscientia mirabile et

lungha uita poterono acquistare. Benche Pythago ra fusse celebrato da Iamblico Calcydeo con lunghi sermoni: & Appollonio da Philostrato coneloquen tia & da Porphyrio con argutie et da molti principi consingulare fauore.

CAPITOLO .XXII. CRISTO LEVO

GLIERRORI. APRI LAVERITA.

NANZI LOADVENIMENTO DI cristo quasi intuttolmondo molti dii sadora uono. Anzi demonii et sacerdoti uitiosi et maligni. Ilche Enomaho phylosopho confes. sa. Chinon uedrebbe coloro essere maligni equali ni ente sicurauono della purgatione delanime. Solo di cose terrene dauonconsiglio: & sempre daloro adora tori cose terrene richiedeuono. Comandauono che face Minfacrificii turpissimi & crudelissimi et contoro risponsi discordie molte seminauono. Inque tempi sadorauon comunemente inluogho debeati etyranni inuita & lanime di huomini parte incontinenti parte iniqui. Daquesti immanissimi monstri antichamente lageneratione humana era oppressata. Non Hercole armato ma Cristo sanza arme: edecti monstri allora spense quando domo laforza demaligni demonii. Scriue Plutarcho essere oppenion dibarbari che de moni dellaria possono perturbatione & morte patire Et oltreaquesto aduce testimonanza dimolti cheper manifesti segni sicomprese che sotto lomperio di Ti berio pan gran demonio & molti altri demonii mani festamente lamentandosi gridorono i dipoi morirono

Procolo platónicó ancor disputa potere esserquesto Etnoi sappiamo che Cristo inqueltempo di Tiberio ussito ellimbo & risuscito damorte Plutarcho etiam scriue. Cheglioracoli deglidoli netempi suoi infuori che uno odue pertuttolmondo erono spenti. Odi co che uoce Porphyrio diquesto silamenta. Dice:cosi. Dapoi che Gielu sadora nessuna utilità da nostri dii possian riceuere. Oporphyrio secotesti sono dii: per che nondomono lapotentia di Gielu colle lorforze. Lactantio narra che atempi suoi publicamete tuttol giorno sitrouo questo pereffecto che quando egenti li alor demonii faceuon sacrificio sestaua presente al cuno conlafronte segnata dicrocie elsacerdote nonpo teua dare adimandanti risposta: & nonpoteuono ede monii glieffecti futuri negli interiori delle bestie di pignere. Et dice che questa fu laprincipalcagione ad inducere epraul principi adingiuriare ecristiani. Co loro come pocho prudenti nonsauedeuono pelsegno della crocie come piu potente esfere scacciati eloro demonii come piu deboli. Nonsanza ragione Socra te Platone & Varrone ben che nascostamente per ti mor dellaturba dileggiorono leuane superstition de Gentili. Finalmente Giesu ledistrusse. Accioche nonfussin gluomini perquelle distructi. Egreci et Romani pocho tempo inanzi alume di Cristo haue uan cominciato dallacontagiosa impieta da Ristippo et di Picuro didi indi piu acorrompersi. Innumerabi li martiri adexemplo di Cristo pertuttolmondo par te non licterati & parte licteratissimi sprezando inte

ramente lapresente uita afine didio & dellauita futu ra porsono agli huomini contro Laristippico et Epi cureo ueleno salutifera medicina. Oltre aquesto apresso amolte geti erono iniquissime leggie. Eper siani pigliauano permoglie la loro madre. Gliscyti mangiauano lecarnehumane Ecartaginesi & molti al tri isuenauano glihuomini: etlam eproprii figliuoli persacrificagli ademonii. Emassageti et Derbici poi chelorparenti erano inuecchiati gliofferiuano aglido li et lecarne loro simangiauano. Ebracti alleuauano cani per dare loro amangiare eloro uecchi. Gliscyti quando sotterrauano uno riponeuano conlui le per sone alui piuchare. Etibareni eloro uecchi uiui da al ti luoghi gittauano. Glirchani & Caspii gligittauano acani & agli uccelli dirapto: Coloro eutui: Costoro emorti: Questecose & simili sifaceuano dagliantichi perprecepto & licentia diloro religione: Dipoi solo perlapredicatione di Cristo & disuoi discepoli questa terribilissima pestilentia fu dalla generatione huma na inogni parte exterminata: Ancora pertale uirtu e facto che molto meno persone sono da dimonii occu pate odase medesime occise: Egiudei inanzi a Cri sto comunemente non toccauano piuoltre che lacor teccia della leggie di Moyse & loro propheti: Ma Cristo & ediscepoli suoi perfectissimamente isegnio rono le profonde midolle della facra scriptura conoc chi diuini penettare: Ilche etiam testimonia Filon iudeo oue disputando della contemplatione loda la cume & sanctita decristiani: Lanticha theologia

de Gentili nella quale siconuennono Zoroastre Mer curlo Horpheo Agliophemo Pythagora tutta neuo Iumi del nostro Platone sicontiene. Elquale Plato ne nellepistole indouina che tali misterii finalmente dopo molti secoli poteuano esseremanifesti aglibuo mini. Et cosi apunto auenne. Perche ne tempi di Fi lone & di Numenio primamente comincio lamente di quegli antichi theologi nelle carte di Platone ain tendersi. Chefu apunto dopo leprediche & scripture degli appostoli & dediscepoli loro. Cosi eplatonici u sorono el diuino lume decristiani nello interpetrare elibri deldiuino Platone. Diqui equello chel gran Basissilio & Augustino aurelio pruouono eplatonici a uere usurpato emisterii di Giouanni euangelista. Io certamente otrouato Numenio Filone Plotino Ian blicho Procolo eloro principali misterii hauere atin ti da Giouanni Pagolo Hierotheo Dionisio ario pagita Perche cioche eplatonici dissono punto magnificho dellamente diuina degliangioli & delaltre cose athe ologia appartenenti dacostoro usurporono.

CAPITOLO:XXIII:CRISTO ELAIDEA

ET EXEMPLO DELLEVIRTY.

HE ALTRO FV CRISTO CHE
uno certo libro morale: anzi libro didiui
na philosophia libro uiuo dalcielo manda
to. Et anchora essa diuina idea delleuirtu
manisesta agliocchi humani. Qui adunque tutti qui
dico uoltiamo gliocchi & quiuoltiamo lamente. Co
stui cinsegnera la uera sapientia: elquale quegli ho

maccini antichamente rozi: specchio disapientia subi to fece. Costui cimosterra la recta giustitia elquale nulla possede diproprio & actribui adio ilsuo & illoro aglibuomini. Adio paterna & pluchepaterna uenera tione. Et aglibuomini fraterna beniuolentia & cura. Coltui cidara magnianimita & forteza prestantissima Elquale interra nulla come grande desidero: Nulla teme come duro. Costui cidonera singulare tempe ranza nel quale appena eprimimoti dellanimo & que gli rimessi et decenti apparirono. Costui concedera incredibile mansuetudine collaquale scacciamo lasu perbia che pestilentia del humana congregatione. Chi puo essere piu mansueto che colui che essendo sommo ditutti siraguaglio conglinsimi. Costui cinfo dera carita inuerso tutti gli huomini ardentissima. Perche nonsolamente aseuisse maetiam atutta lage neratione humana: & uolentieri mori perliberare da morte glialtri. Costui cidichiarera laregola delconte plare & delloperare perfectissima. Per che spesso at tese acurare emorbi et gli errori degli huomini. Et spessissimo acontemplare esegretidiuini. Etestimoni dellauita dicostui daprincipio sonomolti scriptori et sopratutti gravissimi. Ancora moltissimi imitatori. Et finalmente tutto ilmondo. Cristo simostro publi camente brieue tempo aglihuomini: Perche non era condecente alui piu oltre: Et quello anoi bastaua: Tanti miracoli fece che Giouanni dice sedistintame te siscriuessino: elibri diquegli non conprehendereb be ilmondo: Lauita sua come cosa celebratissima et

atutti mirabile scirpsono piuche: XIIII: daprincipio Ma quegli solamente sono inuso che non scripsono conmano humana ma diuina. Inquesto maximamen te lacristiana uerita riluce che lacongregatione decri stiani insino dalprincipio nonriceue temerariamente qualunque scriptore : ma sancti semplici sobrii mol to electi quegli chetraprimi sono inprezo: parte udi rono Cristo: parte esuot discepoli. Equali benche in diuerse lingue tempi & luoghi scriuessino & luno no uedessi lascriptura delaltro senoforse Giouanni. Ni ente dimeno lemedesime cose pertutto come codoc ti dalla uerita confermorono. Apparisce qualcheuol ta inloro icertecose minime una dissimilitudine qua si dissonante. Ma inuero nonmai contrarieta sitruo ua. Perlaqual cosa pare che semplicemente luno se perato dall'altro habbia scripto lastoria. Nientedime no nessuno diloro dallauerita disseperato. Predicoro no tanti miracoli tanto grandi tanto publici tanti an ni ingiudea & ingierusalem oue sidicono essere facti che emanifesto costoro hauere predictao iluero. Din mi inchemodo predicando ilfalso barebbono potuto obtenere quella impresa tanto ardua intrallepersone doctissime. Orsarebbono eglino inadmiratione sefus sino discordanti tralloro. Sequegli padri ditale Reli gione non fullino suti inuerita concordanti: elregno cristiano subito sarebbe dissipato: Euangelisti et ap postoli dellauita di Cristo & sua doctrina moltecose dissono intra loro comuni & ciascuno disse diproprio qualche parte. Seciascuno hauessi compreso iltutto

el numero deglialtri superfluo parrebbe. Sequalun che diloro hauessi narrato alcune cose solamente et nuoue lastoria dicontinuatione et auctorita manche rebbe. Molto marauiglioso e chelescripture di Mat teo Marcho Lucha Giouanni Piero Pagolo Iacobo Giuda furonotali chenellecose principali sonopiu te stimoni. Et setutti etestimoni ascoltiamo noncipare hauere udito alcunacosa superflua & importunamen te replicata.

CAPITOLO: XXIIII: LAVCTORITA

DELLESIBILLE.

ARRONE PHILOSOPHO NE libri dell'ecose divine diligentemente rac conta enomi dell'edieci Sibille etempi et lepatrie & aquesto proposito aduce perte

stimoni molti scriptori. Afferma ancora che libri si byllini surono da Romani inluogo sacro collocati o ue erono guardati da : XV: huomini et da alcuni sa cerdoti ordinati perquesto. Agiugne Titoliuio che Romani quegli sei libri della Sybilla Cumea che re gniante Tarquino dauna uecchierella surono arsi ri stituirono couersi dellaltresibille equali raunorono diligentissimamente mandandoimbasciadori aquesto sine pertutto ilmondo. Tre adunque libri appresso e Romani erano della Cumea. Glialtri libri erano daltre sybille. Questi libri nonsi discerneuano per titulo alcuno di quale sybilla sussino senone euersi della Herithrea: perche neuersi anesto ilnome suo. Eromanisiconsigliauano conquesti uersi iqualunque

graue cosa. Leggiere questi aciascuno nonera lecito Credoche a Vergilio perlafamiliarita da Vgusto et a Lactantio perintraductione di Gostantino supermes so leggergli & qualche altrauolta acerte altre perso ne clarissime cocedendolo glimperadori & glihuomi ni sopra accio ordinati. Si che Lactantio molto fami liare di Gostantino imperadore pote attignere elte stimonanze delle Sybille lequali infauore di Cristo adduce dalibri dellesibille che ancora eranoconserva ti. Perche Roma nonera ancorasuta dalcuno spoglia ta. Scripse Lactantio tali opere a Gostantino. Ilper che nogli eralecito ilmentire nelconspecto deldocto imperadore & degli altri docti dequali inquetempi litalia & lagrecia molto abbondaua. Etalcuni ancora grauemente calumpniauano etiamdio incoseminime gliscriptori cristiani. Ornon lesse Virgilio neme desimilibri Sibillini emisterii chepropheti & euange listi di Cristo parlano. Et quello chemaximo stimia mo e che Virgilio conobbe lepromesse della Sibilla Cumea peltesto dellamedesima Sibilla conuenirsi a quetepi nequali nacque giesu. Benche lui peradula re Appollione, ritorcessi glioraculi della Sibilla alfi gliuolo di Poillone dipochonato pernome Salonino Dellequali cose nulla pote adattarsi a Salonino che mori fanciullo & niente messe inopera macioche Vir gilio lesse quiui saccomoda ueraméte a Giesu elqua le inqueltempo nacque. Ma chetrouo quiui Virgi lio: cioe NELtaltépo: quale fuquello: DOVERE aduenire chenellultima eta della expectatione nasces

si uncerto grande ordine dallointero seculo deseculi dependente. Cioe chelecterno figliuolo dipendente dalloetterno padre ancora intempo qualcheuolta na scessi: QVANDO lauergine fiorisse ella eta aurea tornassi. Cioe della uergine pullulasse elfigliuolo et leta della uera & beata doctrina regnassi. ET CHE nuoua progienie dallalto cielo fussi mandata. Que ste parole dispongono leparole antecedente: perche noi conosciamo lasibilla hauere pronumptiato quel fanciullo douere nasciere divergine conciosia che lag giunse quella essere progenie NVOVA: che signifi ca innuouo modo nascente. Non diterra madacielo cioe dadio nel quale era abetterno. Euersi di Virgilio riducendogli improsa apunto sono questi che ora rac conteremo. GIA lultima eta deluerso della Cumea euenuta. Elgrande ordine nasce dallointero desecoli Gia torna la uergine. Gia tornano gli aurei secoli. Gia nuoua progenie dalcielo alto si manda. Noi sti miamo che Virgilio habbla tessuto questi uersi dita le parole dellasibilla quali poco disopra raccontamo Subgiunse Virgilio piu cose lequali credo che nella sibilla leggiessi. Et queste sono. NASCENTE co lui leta diferro nelleta delloro siconuertira & inquel tempo sara lornamento de secoli. Tutto questo pa resappartengha allapurificatione deglianimi & doctri na di Cristo: EVESTIGII dellantiqua fraude saran no uani. Stimiamo chegli haueua lecto apresso alla sibilla. ALLORA lacolpa orriginale laqual daprin cipio perladiabolicha fraude contrahemo douerli spe

gniere. Virgilio nientedimeno nonintendendo questi misterii leparole della sibilla inmodo inuersi compo neua cheappariuano porgere altrosenso. Subgiungne Virgilio. CHE Quella progenie riceuera lauita de gli dii & uedra esemidei conglidii mescolati et lui sa ra da loro ueduto & reggera elmondo pacificato con le uirtu delpadre. Parche habbi lecto quiui: QVE LLA progenie douere esser dio nato didio et perla uirtu didio padre hauere agouernare & giudicare el mondo & nessunacola diuina essergli segreta et hauer gliangeli tutti perministri. Adgiugne elpoeta CHE inqueltempo cadera elserpente & lerba fallace delue leno. Dopo molte parole dice. NIENTE dimeno certi pochi u estigii dellantiqua fraude resteranno. Nonso conche senso scriuessi questo Virgilio. Anoi basta chegli hebbe dallasibilla non intesa da lui: che perloperation diquella prole & stirpe. ELSERPEn te. Cioe elmal demonio rouinerebbe: ET CHE si domerebbe lerba uelenosa & fallace. Cioe sidomereb Le lafortza dedimonii laquale manzi a Cristo glibuo mini confalsa religione quasi ueraingannaua & daprin cipio gli haueua ingannati sotto habito diserpente et con occasione duna certa pianta. Tempta eldemo nio ancorlanime dopo Cristo benche notanto leuincha quanto inanzi & perquesto sidisse che RESTEREB bono certi pochi uestigii delantiqua fraude . Porphi rio ancor confessa emortali damaligni demonii anti chamente esser condocti adscelerateze & false religio ri & questo diligentemente disputa nellibro delabsti

nentia. Oltre aquesto Virgilio allasopradecta proge nie cosi parla. O CHARA progenie degli du gran de augmento digioue hora uiene eltempo metti ma no agrandi honori. Credo chelpoeta trouo nella Cu mea quello huomo expectatissimo: ESSERE proge me didio non dihuomo. Et quello diche nulla sipuo magior exprimere: ESSER grande augmento didio cioe propagine didio etterna: & propagatione didio infin nellecose temporali & alsenso: perlaquale elre gnio didio che e el numero debeati crescielli. Lo so che tanta prudentia & modestia fu in Virgilio che no posso stimare lui essere condisceso adyperbole & adu latione tanto uasta & exorbitante inverso un fanciul lecto figliuolo dun priuato ciptadino Pollion seno hauesse attinto tali lode grandi sopramodo da uersi dellasibilla. Et anche lasibilla dunohuomo semplice elqualnonfusse dio nonharebbe pronuntiate cose tan to mirabile. Ma uedi quanto superba iperbole cioe exorbitanzia Virgilio adgiunga. GVARDA elmon do incirculo librato laterra elmare elciel profondo. PON mente come tuttelecose delsecolo cheusene . Forse lasibilla haueuascripto che QV ELLA progenie didio daglielementi honorata sareb be. Et Gielu fuhonorato dalcielo coneclypsi delsole dalfuocho & dalaría colla cometa: dalacqua quando allesue parole obbedi esuo piedi sostenne: dallaterra coltremuoto quando sotto Tiberio su crocifixo. Fi nalmente elpoeta exclama: benche quelchesidica no sappia. IDDIO uoglia che allora sia lultima parte

dimia lunga uita. Forse lasibilla come desiderato ha ueuano epropheti eldi di Cristo uedere desidera ua et allora subito diquesta uita partirsi Ilche hauendo Simeone lungo tempo desiderato & consequito inse nestu lauessi exclamo. Osigniore lasci ora inpace el tuo seruo secondo iluerbo tuo perche gliocchi miei eltuo salutare hanno ueduto & cetera.

CAPITOLO:XXV:LETESTIMONAN SE DELLE SIBILLE PERCRISTO.

LSENATO ROMANO COME disopra dicemmo conservaua elibri sibilli ni nequali Lactantio familiare di Constan tino imperadore lesse molte cose pertinen ti a Cristo figliuolo didio principalmente quella del la Heritea. Que ella chiama iddio nutritore & crea tore dituttelecose elquale tribuisce atutte eldolcie spiirito & fecelo principe ditutti glidii. Et dinuouo disse iddio lodette atutti gli huomini fedeli perche lonorassino. Et unaltra sibilla comando che costui si conoscessi iquesto modo. Conosci questo tuo iddio elquale efigliuolo didio. Questo esimele aldecto di Dauid. Disse ilsignore alsingnor mio . Siedi alla mia mano dextra. Item deluentre tigenerai inanzi aluci fero. Ancora disse ilsignore ame tu se mio figliuolo io to oggi generato. Et apresso Salomone sileggie. Iddio me hedifico nel principio delle sue uie perleope re sue inanzi asecoli. Fondo me nel principio prima che facesse laterra: & pocho dopo agiunse. Quando apparecchiaua ecieli gliero presente & cetera. Oltre

aquesto Lactantio rauno delibri sibillini molte cose che raccontero perordine dellopere di Cristo & della morte. Dice cosi. Sara resurrectione demorti. Corso ueloce nezoppi. Elsordo udira. Eciechi uederanno. Parleranno emuti. Questo tanto etiam Isaias intale modo. Confortateui mane perdute: Oginochi debo li consolateui: Voi chesete dipocho animo nonteme te nonui spauentate elsignore nostro ritribuira elgiu dicio: lui uerra & faracci salui. Allora gliocchi decie chi sapriranno et gliorechi desordi udiranno. Allora saltera elzoppo come cerbio: Lalingua demutolisa ra libreata perche lacqua e ropta nel diserto & ilriuo lo nellaterra che sete patiua. Questo significa eltem po del baptesimo. Ma seguiamo lecose che Lactan tio rauno dallesibelle. Con cinque pani & conduo pe sci neldiserto satiera cinque milia persone: & ricogli endo le reliquie empiera: XII : cofani insperanza di molti. Domera euenti conseparole. Andera permare copiedi dipace & confede calcandolo correra perlonde Curera lemalattie deglihuomini : Risuscitera emorti Leuera damolti edolori. Tutto fara colleparole qua lunque infermita curando: Sara miserabile ingnomi nioso: bructo per dare speranza amiserabili: peruerra nelleinique mani deglihuomini infedeli: Daranno a dio leceffate consceleratemani Et collabocca impura sputeranno sputi uelenosi: Costui semplicemete por gera eldosso sancto allepercosse et riceuendo pugnia tacera inmodo che nessuno conoscera chel uerbo sia questo & donde uengha che parli amorti. Sara conco

rona dispine coronato. Per cibo gli dectiono fiele et perbere acieto. Questa mensa dicrudelta dimonster ranno. Ogente stolta nonconoscesti il tuo iddio che nellementi demortali giuocho faceua. Ma coronasti lo dispine & fiele terribile glimescholasti Eluelo del tempio divideralli & dimezo giorno sara nocte tene brosa molto pertre hore. Finira elfato dellamorte in tre giorni finito Ilsuosono. Dipoi risuscitando damor te aluce uerra primo mostrando ilprincipio direxur rectione aconvertiti. Quando questecose facte saran no sara consumata tutta la leggie in lui Dice altroue lasibilla chelageneratione decelestiali iudei fia beata che uuoldire egiudei che saccostorono a Cristo sopra glialtri furon beati. Agiunse la Heritea. Diranno la sibilla essere stolta & mendace: Ma adempiute che questecose saranno siricorderanno dime: nessuno piu michiamera mendace essendo propheta del grande iddio. Adducie aurelio Austino molti uersi della si billa Heritrea translatati inlingua latina equali uid de ingreco apresso Flacciano proconsulo huomo per Neprincipii dedecti uersi era doctrina clarissimo. unocerto ordine dilectere che queste parole quiui si leggeuano. Giesu cristo figliuolo didio saluatore in questi uersi sidiscriue Larexurrectione de corpi: La mutatione desecoli: Laduenimentodidio agiudicare Esempiterni premli & supplicii dellanime. Tali cose igranparte etiamdio apresso Merchurio trismegistro slleggono. Elnostro Platone essendo domandato quantotempo nesuoprecepti glihuominifermare do

uessino. Cosi rispuose infino atanto che interra appa rischa unpiu sacro elquale apra elsonte dellauerita a tutti & infine tutti loseguino.

CAPITOLO: XXVI: LAVCTORITA DEPROPHETI: NOBILITA DEL TESTA MENTO VECHIO: EXCELLENTIA DEL

NYOYO.

IONISIO ARIOPAGITA SCRI
ue alsapiente Policarpo chepersiani babil
lonli egiptii raccontorono nelle loro isto
rie come miracoli & bonororono & ancora
bonorauano neloro sacrificii come cose diuine quegli
segni mirabili equali gliebrei narrano essere facti me
diante loro antichi dadio circha lostato & ilritornare
indiante della cose colosi Diano.

segni mirabili equali gliebrei narrano essere facti me diante loro antichi dadio circha lostato & ilritornare indietro dellecose celesti Platone non tacette questo ritorno incontrario dellecosecelesti er ildilunio del lacqua elleconsumptioni perfuocho Dagiosafo & Ari stobolo & Heusebio saduchono aquesto proposito molti gentili che sono questi : Beroso caldeo: Mane to: Hyeronimo egyptio: Niccholao molo + Damasce no: Hesiodo: Ecateo: Elanico: Acusilao: Ephoro: Theophylo: Manasses: Aristophane: Hermogine: Euemero Comon Sopyro Abideno Estieo Sybilla Eupolemon Alexander Artapano Melon Theodo ro Phylon Gentile Aristeo Ezechiello Demetrio Ti mochare Polibistor Numenio Corilo Megstaene Affricano Alpheo ciascunodicostoro quasiciascune co se et tutti certamemte tutte lecose lequali apparten ghono alla somma antichita degiudei sopra tutti: et

mirabil facti & doctrina fomma degliebrei & emiracó li della bibbia confermorono. Perlequa cose appari scie quelchepruoua Clemens alexandrino & Acticho platonicho et Eusebio et Aristobolo che egentili se hebbono alcuno egregio statuto & misterio & oppini one dagiudei usurporono. Maquellecose cheapresso egiudei insemplice storia sicontengono da gentili fu rono transferite inpoetiche fauole Questodichiara la ruina di Fetonte & elfacto di Deucalione & simile co se. Platone segui tanto egiudei che Numenio pitha goricho disse Platone non esser suto altro che Moy se con atheniense lingua parlante. Agiugne nellibro delbene Pictagora ancora hauer seghuito ledoctrine giudaiche. Platone nello Epinomide dice che lacha gione dellescientie fu uncerto barbaro cheprimo tro uo queste cose. Dipoi agiugnie tuttelescinetie esser uenute dagli egyptii & dasyrii. Certamente lagiudea secondo una suaparte sempre dagliscriptori econloca ta insiria Plinio chiama questaparte galilea. Et anco ra apresso agli antichi sichiama inalcuna sua parte phenicia secondo che pruoua Eusebio. Procolo pla tonico la theología syriana & phenicia sopra alaltre honora. Plinio dice che phenici furono delle lectere et della astrologia iuentori. Ancora quegli chelodo no ecaldei pare chelodino egiudei equali fichiamano caldei come pruoua Lactantio. Stimo cheperquesta ragione Orpheo disse. Iddlo esserconosciuto solo da uno certo caldeo significando Enob o Abram o Moi fe. Vogliono eplatonici che Orpheo intenda di So

roastre. Questo Soroastre secondo che uuole Didi mo necomenti delgenasi fusigliuolo di Chan figliuo lo di Noe & dagliebrei chiamossi Chanaam elquale secondo lapruoua di Eusebio altempo di Abraam an cor uiueua. Debbasi tenere amente che leuirtu & lo de de giudei facilmente sipoterono comunicare agli egyptii perche erono uicini & molto insieme mixti: Alexandro et Eupolemon scriuono che Abraam per sanctita & sapientia tratutti fuexcellentissimo. Etche costui insegnio lastrologia: prima acaldei dipoi aphe nici finalmente asacerdoti degypto. Et che soleua di re hauerla riceuta das uccessori denob: el quale secon do che diceua fuinuentore diquella & nominato Ata lante. Artapano qualunque cosa sileggie di Mercu rio trismegistro dimostra essere suta in Moyse et da Moyse facta: & che lui fu esso Mercurio & fu chia mato ancora Museo. Etche da Moyse ladoctrina de gentili augmento habbiahauto nonsidiffidera qualun que udira Porphirio cosidicente Moyse secondo ilte stimonio dellantico saconiatone fu inanzi aprimi phi losaphi di Grecia anni: M:CCCCC: Elmedesimo Porphirio nellibroderisponsi adduce uno oracolo dap polline nel qualsicontiene chelanobile & molto sanc ta gientedegliebrei sopraglialtri conobbe riceue inse gnio lauera sapientia optimo culto didio: uita beata Oltreaquesto nellibro dellabstinentia alcuni religio si & philosophi degiudei chiamati essei ditante lode adorna che nanzi atuttiglaltri esser propheti & sancti et diuini glidimostra. Aquesto proposito ancora usa

eltestimonio di Theophrasto peripatetico dicente. Che coloro danno opera cotinua alorationi & aldigiu no & che gliantichi giudei sonopernatura philosophi et non sanza ragione. Perche elibri sibillini appello rono lageneratione degiudei celeste & beata. Clear cho peripatetico scriue che Aristotile fu giudeo et che echalani philosophi deglindii furono giudei. Meghasthene ancora afferma che ebrachmani philo sophi dellindia dagiudei sono discesi. Ambrosio sebe miricordo mostra Pithagora dipadre giudeo esser na to. Nonsidebbe adunque lantichita degiudei pocho stimare: lescripture dequali che non fussino uilipese da gentili: ma usurpate. Per questo congetturiamo che Aristobo pruous euolumi di Moyse inanzi Alexandro & inanzi all'imperio depersii inlingua gre cha essere tradocti & tutta labibbia regnante Tholo meo philadelpho. Allaquale traductione secodo il testimonio di Aristeo che fu presente: fu inducto el re da Demetrio phalereo peripatetico elquale nel lapistola che scriue alre dicie: hauer lecti certi uolu mi degiudei digran tempo traducti sanza dubbio di tanta admiratione che la leggie de giudei sola intera et diuina appariscie. Similméte diquesta leggie Echa teo abderita conferma. Dimmi perche elRe Tholo meo codoni quasi innumerabili impetro tal traduc tione. Perche honoro tanto etranslatori & elpontesi ce degiudei poi chebbono tradocto. Se alcuno dubi tassi diquesto legga Aristeo et Giosapho. Dicono tanto chenosipuo dire piu oltre. Orche cipta stimia



mo che fussi Ierusalem nella quale: LXXII: perso ne entralnumero degli altri scelse elpontefice piu e minenti di ebraicha lingua et grecha peritissimi. Et meritamente Plinio appella Hierosolima ditutte le cipta doriente preclarissima. Et che ella fussi amplis Itma & munitissima Aristeo & Ecateo philosophi co piosissimamente narrorono. Dice Giosapho che Ieru salem eraditanti buomini capace chenellasua obsidio ne uiperi huomini: XI: uolte cento: M: Ma no era elproposito nostro disputare delle dote terrene. Ma dellecelesti diquesta cipta. Ilche chidesidera conosce re non solamente pensi quel che disopra narrammo. Ma etiamdio & molto maggiormente lescrpiture lo ro leggha et rileggha. Trouerra finalmente quanto sia magnia lautoritadepropheti: alle leggi et oracu li dequali pertantiseculi credono & ubbidiscono egiu dei & cristiani et maumettisti. Et per dire insomma Ma tanto ladoctrina tutte lenationi delmondo. cristiana supera quella di Moyse quantolauirtu pur gatoria & observante supera lacivile et comune. Dis scorre Cristo neuangeli pertutte lespine deuitii. Et quelle che Moyse nelleta iculta demortali haueua potato perche tale ordine observare sidouea: Cristo nostro altutto isbarba. Que colui che pensa ladulte rio & lomicidio gia adultero et homicidial stima. Et nonpermette piuoltre che loffeso per cagione diuen decta traggha uno dente perundente. Ma comanda fiporgha laltra gota achi laltra perquote & bene per male sirenda. Dice ancora se lochio tuo oladestra

titurba trai & mozala. Cheuoldire interamente ispe gni lincitamento allalasciuia & aduendecta Sonomol te altre cose simili aqueste: perlequali apparisce el testamento nuouo essere perfectissimo sine deluechio testamento. Et essere tanto piu sublime che quello quantolsine supera lecose che alsine sidirizano.

CAPITOLO: XXVII: DETESTIMONII

DEPROPHETI PERCRISTO.

ICERCHATE LEMIDOLLE Del le scripture: perlequali sperate riceuere ulta etterna: queste son quelle che dime parlano. Conquestauoce secodo giouanni aduerso giudei congranfiducia Giesu nostro exclama come quello checonoscie nonmanchare sufficienti te stimonii della sua diuinita achi bencercha. Et admo niscie che nonattendino all'ecorteccie: mapenitrino al le midolle depropheti. Impero che dio disse pelpro pheta. Io aprirro labocca mia inparole. Dalprincipio delmondo infino alfine pronuntiero cose nascose. Egiudei hanno dagli antichi loro due bibbie: Luna scripta inlectere hebraiche & grammaticha ebraicha Laltra ingrammaticha caldea & inlectere hebraiche Et come testimonia Rabby Salomon & Rabby Moi ses doctori giudei nessuno altexto caldeo mai ardi. contradire. Siche luna & laltra bibbia e diparl aucto rita & disententia medesima ma doue luna ebrieue et obscura laltra eprolixa & chiara: Lamedesima ragio ne edellebibble nostrelequali da: LXXII: giudei in greca lingua et da Hieronymo diebreo et digreco

inlatino tradocte habbiamo. Ma uegniamo hora mai

atestimonii depropheti.

IEREMIAS Ecco edi uenghono diceilfignore & suf citero lagiustastirpe didauid & regnera elre & sarasapi ente & fara elgiudicio & lagiustitia interra. Dipocho poiadgiugne Et questo e elnome colquale elchiame ranno elnostrosignor giusto Oue inebreo sidice STir pe didauid Incaldeo dice MESSIA Quando dice el propheta ECCO edi uengho: dimostra sanza lungo indugio dopo iltempo didecto Ieremia douer uenir elmessia Questo sarebbe falso seancordouesse uenire Oltraquesto dichiara elmessia douer esserdio perche doue latranslatione nostra dice SIGNIOre gli ebrei hanno quel nome Tethragrammaton cioe diquattro lectere elquale sopragliatri nomi didio estanta uene ratione apresso diloro che nonsi conuiene acreatura al cuna delqual lungaméte disputa elloro Moyse egip tio nellibro delladirectione Onde habbha giudeo nel libro thren oue sidimanda qualsia elnome delmessia risponde Adonay cioesignore e elnome suo: ponendo quiui quelnome mirabile Tethragrammaton & addu cendo queldecto di lieremia questo eelnome colqua le ilchiameranno elnostro signore giusto : nonsi debba dire: CHIamera ma CHIameranno: perche cosi cinse gnia latranslatione caldea & ancora e: LXXII: inter peti.

ISAIAS. Elparuolo enato anoi: elfigliuolo edato anoi: & efacto elprincipato suo sopral suo homero et sara chiamato elnomesuo Admirabile consigliere: dio

forte: padre delfuturo seculo: principe dellapacie. Questo einebreo. Neltesto loro caldeo dice cosi El banbino edato anoi & riceuera sopra se la leggie 'adri cercharperessa: sara chiamato elnome suo dinanzi ad mirabile configliere dio forte permanente ne seculi deseculi Messia nedi del quale simoltiplichera lapa ce. Dimostra elmessia douere ellere dio elregno suo spirituale & delaltro mondo et douer uenire neltem po dottauiano sottolquale fu universale & lunga pa ce. Che queste conditioni nonsipossono accomodare alre Ezechia simanifesta perche subgigne: Moltipli cherassi lomperio suo & lapace cioe spirituale codio nonhara mai fine. Item sopra lasedia didauit & sopra ilregnio suo sedera perconfermare & fortificare quel lo infino nelseculo. Queste cose solamente possono appartenere allapace divina dellanime & allospiritu ale imperio. Onde Moyse egiptyo nellapistola agli africani expone del messia fanciullo nato quelle sei parole sopradecte che sono queste. Admirabile: con sigliere: iddlo: forte: padre delfuturo seculo: prnici pe dellapace. Ma dimandasi perche latranslatione di quegli: LXXII: interpetri inluogo di quelle sei pa role pone solamente quellaparte cioe ANGELO digranconsiglio. Perche iterpetrando eglino lescrip ture divine a Tholomeo che era gentile spesso leco se appartenenti alladiuinita di Cristo pretermissono Perche Tholomeo non exsti ouero mutorono. massi chegiudei credessino ilmessia inquanto buo mo essere iddio. Et essere iddio diuerso dal sommo

iddio inmodo chefussino duo iddii. Ma ladiuinita di Cristo sufficientemente sidichiara peltesto ebraicho et pelcaldeo & perlatranslatio e dallo ebreo & ancora molteuolte perlatranslatione de: LXXII: predecti Non sono dassimare alcuni giudei equali nelle paro le sopradecte disaya uogliono chesidicha CHI Ame ra piutosto CHE sara chiamato. Perche e LXXII interpetri tradussono SARA chiamato et latransla tione caldea mostra questo medesimo.

MICHEAS: Et tu bethalem heufratha non se minima nelpopolo degiudei: perchedite uscira colui che sara signore inisrael essuo aduenimento sara co me dalprincipio dagiorni della etternita. Eltesto cal deo dopo quella parte che dice VSCIRA agiugne MESsia: Qui addunque sidimostra come iddio abet terno essersitato & come huomo dibethalem uscire Addunque manifestamente errano coloro chedispon gono questa prophetia alproposito del Re Ezechia il quale su puro huomo & temporale. Rabi Salomone

adacta questa prophetia alre Messia.

SACHERIAS Fafesta assai filia syon: Rallegra ti filia yeruslaem: ecco ilre tuo uiene adte sancto o uero giusto & saluatore eglie pouero & sale sopra al lassina & sopra alfigliuolo diquella Io dispregero ecar ri trionphali & lechaualchature di Ierusale. Sara dissi pato larco della guerra: parlera lapace alle genti: la potentia sua dalmare insino almare & dassumi insino alsiume dellaterra: Rabi Salomo giudeo exponendo questa prophetia dice che queste parole nosipossono

intendere daltri che delre Messia: colquale glialtri giudei consentono. Ondeaparisce che Cristo doueua uenire agierusalem comepouero & sopralasina & che ilregno suo nondoueua esserterreno: & lasalute dal lui dellanime piutosto che delcorpo saspectaua sola mente mediante lasanctita et ancora lamorte di Cristo. Perche Sacheria agiugne. Ma tu nelsangue del testamento tuo traesti etuoi legati dellagho cioe gli antiqui dellimbo. Queste cose solo di Giesu sileggo no elquale chedoueua essere huomo & iddio Sache ria losignifico quando disse. Colui pouero sopra lasi na sanza guerra eche nessune arme ma solo ladoctri na della pace usardoueua. Et nientedimeno lappella saluatore & re pertutto regniante: ueramente questo eussicio didio.

reale da giuda ne anchelducha della stirpe sua infino cheuengha colui che debba essermandato & colui sa ra laspectatione degentili. Oue eltesto ebraico dice ELDVcha: eltesto caldeo dice: LOScriba dassigliu oli desuosigliuoli. Et quando lebraico dice COLVI elcaldeo dice MESsia. Ouesidice & colui sara & cete ra: Lauerita hebraica contiene alui egentili sicongre gheranno. E manisesto che sacob parla delladuento delmessia: Perche così dichiara eluolume caldeo el quale sequendo Moise gerundense & ca adias et ca niis giudei consessono chequiui siparla del Messia: Et che Giesu sussi ilmessia emanisesto perche echia mo egentili & saluogli come egiudei & sudaloro piu

honorato et ancora per che circha atempi suoi labac chetta reale degiudei su tolta Et benche daquetem pi infino anoi anni: M: CCCC: LXXIII: passati gia sieno: nientedimeno nonsi ristituisce ancora lapo tentia giudaicha. Et noe lecito agiudei fignere dipof sedere ancora regnio oibabbillonia ouero oltre amo ticaspi. Perche aquesto ognistoria contradice Oltre aquesto Moyse egiptio & glialtridoctori degli ebrei affermano chenemai fu ne e lecito adalcuno giudeo fuor dellaterra dipromissione daregiudicio incose cri minali. Erra adunque manifestamente chi atribuisce regnio agiudei perrigrinanti fuor digiudea. Vdiamo laprophetia del propheta Osee. Molti di sederanno efigliuoli disdrael sanza re & sanza principe: sanza sa crificio & sanza altare. Che sia tale lapresente condi tione degiudei manifesto ueggiamo: & ancora tutti glinterpetri depropheti apresso actistiani & apresso agiudei confermono elpropheta diquesti tempi par Alcuni giudei sicotrapongono inquesto mo do chelabacchetta reale futolta dagiuda inanzi agie su: C: anni quando nesacerdoti machabei si transferi ilgouerno equali nonerono dellatribu di Giuda ma di Leui. Elche narra Giosapho. Et Giesu nacque altempo de Herode elquale succede a Machabei. Qui sono tre risposte. Laprima che essendo emacha bei dellatribu di Giuda almeno secondo lalinea ma terna regnanti coloro nonfuinteramente leuata lapo tentia di Giuda. Laseconda checlpropheta Iacob no parla diquesta tribu odiquella ma dell'universo po

polo giudaico. Laterza che secondo chetutti edocto ri digudei aconsetano sempre su apresso diloro uno certoconciliodi: LXX. prudenti al giuditio dequali sapparteneuanolesetentie dechasi graui. Questo con cilio Cametrin sappellaua. Et era come uno senato aderente alprincipe uiuente et morto ilprincipe tene ua luogho diprincipe. Questo senato ordinato fu da Moise. Et nella dispersione babbillonica teneua resi dentia agiudei duchi degiudei inbabbillonia: Et poi che tornorono teneua risidentia conquesti duci inpa tria. Duro lautorita diquesto concilio insino al Re he rode. Sottolquale nacque Giesu perche herode uc cise tutti glinuomini ditalcollegio et detto collegio leus uia · Ilche egiudei cofermano nellibro Camedri yerosolimitano et nellibro abodazara. Allora adun que fu tolto nonsolamente losceptro reale dagiuda ma etiam dio loscriba dasuo figliuoli secondo chelte Ro caldes cidimostraua perlaqualcosa quando bero de el quale era forestiere prese el regno euccise quan tunche pote trouare della reale stirpe didauit. Allo ra propriamete dasondamenti rouino el regno! degiu dei. Er quando anullo quelcocilio allora loscriba de figliuoli digiuda fu leuato:

SAGEV. Queste cose dice elsignore degli exer citi Ancora umpoco: Et muouero cielo eterra elma re elaseccha: Verra eldesiderato atutte legenti sara grande lagloria diquesta casa ultima piu che della prima: ANCOra umpoco: Cisignifica cheglie gran tempo che uenne ilmessia: Mouero ilcielo chessia

tende perclelipse delsole nella passione & ancora per lastella cheuista fudamagi TERRA. Questo fupel terremuoto nellapassione & anche perquel terremuo to elquale scriue Giosapho regnante Herode ingiu dea elsereuenuto tanto terribile chellegenti confine stimorono tutte lechastella degiudei esser destructe ELM Are Questo fuquando Cristo comando alma re & auéti. Quando subgiugne CHE lacasa ultima Cioe elsecondo tempio bara maggior gloria chel pri mo tempio intende percheuedra ilmessia. Dapoiche intutte laltre parti fu piu uile & miserabile. Queste cose conuenghono solo a Giesu nazereno: Maxime perche uenne desiderato agentili & saluo piu egenti li che egiudei perche dalloro fu piu honcrato. Non aspectino egiudei edificare per nuouo messia piu té plo inierusalem: perche Ageo quelsecondo templo chiamolultimo insuperlativo grado come se dicessi mo ultimissimo.

MALACHIAS: Eccho io mando lagniolo mio elquale preparera lauia inanzi allamia faccia. Et su bito uerra altemplo sancto suo essignore quale uoi cerchate. Et langelo deltestamento qualuolete: Ec cho euiene dice essignore degliexerciti: Chi sosterra eldi dellasua entrata: Queste due parti: ECCO io mando & ecco euiene: Dichiarano nontanta dilatione quauta egiudei stimano. Maladuento delmessia do uere essere presto: Inuano adunque ancor saspecta. LANGElo che apparechiera lauia: Significha Gio uanni baptista banditore di Cristo. INANZI alla

ri

Ite

an

de

faccia mia: Dimostra che Giouanni doueua predicare prima che Cristo & che Cristo doueua essere iddio. Pecrbe dio parla: chiama lafaccia di Cristo faccia iua LANGElo deltestamento: Dimostra elmessia esser nuntio dinuouo testamento ET CHI sosterra: Dise gna ladubitatione nellacognitione delmessia & laper tinacia dimolti: laruina degiudei: ladistructione de

glidoli.

DANIEL : LXX: settimane sono diputate sopra elpopolo tuo & sopra latua sancta citta: Perche sicon sumi laprenaricatione elpeccato uenga alfine. Spen gasi lainiquita: Laiustiria sempiterna sintroduca: ad empiasi la uisione & laprophetia et ungasi el sancto desancti. Moise tironense & Hyoces et Dauid & Cha dias & Habraam giudei intalforma spuosono Daniel lo. Che: CCCC: LXXXX: anni corressino dalla distructione delprimotempio infino alla distructione dels econdo & circa alfine didectianni nascessiel messia Ancora Nicholo dilira computa lepredecte settima ne imodo che neltempo diquelle pati Cristo & mol to benpruoua tale essere lantentione di Daniello. Barachias giudeo nellibro dellordine delmondo ex pone quel testo di Isaia. Lasalute mia eproxima al uenire & lagiustitia mai ari uelarsi. Et dice che quella parte GIVST Itia mia: Significa elmessia delqual predisse Daniello ET L'Agiustitia sempiterna sintro duca. Similmente Moise gerundense dichiarando le parole superiori a Daniel decte dallangelo così parla La giustitia sempiterna et elsanctuario de sanctuarii

ouero elsancto desancti none altro chel messia sancti ficato desigliuoli didauid. Infinoqui parlacostui. Et meritamente perche Dauid canto nesuoi di nascera lagiustitia Et Ieremia Questo e elnome colquale lo chiameranno elguisto signore nostro. Certamente Giesu spense lapestilentia della preuaricatione origi nale & decteci lagratia & giustitia euangelicha.

Ma perche nonsia lecito fignere adalcuno lesetti mane di Daniello essere numeri settennarii dimesi o dicentinaia danni odimigliaia sidebbasapere cheinuno libro degiudei dellordine delmodo apparisce chetut ti eloro scriptori conuengono inquesto. Che quelle sieno settimane solamente danni. Elmedesimo testi monia Salomon et Moises gerundense necomentiso pra Daniello confessando chel sacrificio dagiudei nel ultima diquelle settimane nella distructione di ieru salem su desolato. Et questo Salomone afferma che lesettimane di Daniello finiscono nella destructione deltempio secondo. Certamente Daniel predice do uere questo uenire onelfine dellesettimane predecte oalmeno doppo settimane: LXII: perche cosi apres so Daniel silegge. Et doppo settimane : LXII: sara ucciso Cristo & non sara allui espopolo colfuturo du cha dissipera lacitta insanctuario. Ma perridurre la cosa inordine. Molte furono loppinioni dell'aduento del messia itracomentatori degiudei chiamati talmu tici che uuol dire canonici. La prima edel doctore Hyoce elquale nellibro cedorloan titolato dellordi ne del mondo. El termine delle: LXX: settimane

ordino comedilopra dicemmo. Laseconda loppinione di Hahaquibe elquale sequitando laconputation di Danielstimaux elmessiadoueruenire nelladextructio ne del tempio secondo & pero sequi uncerto temera rio & bellicoso chiamato Ventozara el quale diceua se esser elmessia & gran turba degiudei loseguiua: anni doppo ladextructione di ierufalem secondo ellordire XXXXVIII: adunque quali tutti nella citta Biter daromani siribellorono come quegli che ficonfidaua no troppo nellaforeuna & nelarme diquelcapitano. Ma Adriano imperadore assediato lacitta uccise Ven tozora contutti esuoseguaci. Questecose hanno egiu del nellibro loro chiamato Demay. Laterza opinio ne pigliono egiudei dallibro de giudici ordinarii el quale apresso loro ha grande auctorita. Quiul sitrac ta semila anni essere la eta del mondo. Duomila at tribuiscono secondo quello libro allauanita ouero al uacuo: altrettanti allaleggie: altrettanti almessia. Dicono questo esser decto dauno discepolo dil lelya figliuolo di Sarrecta elquale Helya baueua risusci tato. Secondo lacomputatione hebraica da Adam ad Abraam corsono anni dumila equali furono anni di uanita. Dacostui a Giesu nazareno dumila che furo no glianni della leggie Adunque glianni cheseguono dopo Giesu secondo laragion degiudei pare chesiano cominciati dalmessia spetialmente perche iquellibro safferma che dalprincipio delmondo infino almessia IIII: M: anni sarebbono. Et secondo laragione di tutti egiudei elmondo oggi adempie anni: V: M:

CC:XXXIIII: Adunque grantempo e che uenne elmellia. Laquarta opinione fudungrandoctore chia mato Raby elquale nellibro chamedrin tutti etermi ni assegniati deladuento delmessia pruoua essere pas sati: & ilrimedio degli huomini solo nella penitentia consistere. Costui benche forse nonparlasse dellapeni tentia cristiana nientedimeno non pote pero altutto lauerita tacere. Inqueltempo uno usando lauctorita dicostui perche credeua gia tutti etermini esser passa ti cosi exclamo. Ghuai aquelanime che sirauolgono incomputare etermini delmessia. Laquinta fu lopini one di Chahadias elquale nellibro dellecose dacrede re condiligente numeratione cochiule uncerto termi ne delmessia elquale giaepassato anni piuche: CCC XXXX. Sexta lopinione di Moile egyptio disoma auctorita apresso gliebrei: elqual benche neldeutro nomio uieti elcerchare etempi delmessia nientedime no nellapistola agiudei affricani scriue bauere percer tissima sententia degliantichi chelmessia doueua na scere negli anni dalprincipio del mondo: IIII: M: CCCC: LXXIIII: Questo tempo secondo laragio ne loro egiapassato peranni cricha: CCCCCCCLX Lasettima opinione di Moise gerundense il quale ne comenti del pentatheucho afferma Cristo douere na sciere neglianni dellacreationedelmondo: V:M:C: XVIII : Colquale consenti Leuy benghuerson ne comenti sopra Daniel : ma questo termine per anni piuche: C: epreterito. Adunque iuano egiudei anco ra aspestano elmessia: Anzi qualunque laspesto do

po Gielu nazareno erimalo inerrore perche non bene considero quello che Daniello altrouedisse. Nedi di questi re suscitera dio descielo elregno che nonsi cor rompera inetterno cioe elceleste regno di Cristo. Di temi ogiudei perqualcagione quegli magi diuini per ueder laspectato messia subito che nato su Giesu in ierusalem peruennono et Herode domandando edoc tori della leggie el tempo & lapatria di Cristo uccise quegli fanciulli eilsuo figliuolo tralloro. Ilche testi monia Macrobio philosopho et gentile: senone per che asapienti pareua che quegli tempi & quegli luo ghi almessia sappartenessono. Onde moltidoctori di legge Gielu etiam uiuente come cosa diuina uenero rono Nathanahel & Nichodemo & altri: equali Gio uanni euaneglista chiama principi equali perla paura degiudei dinascosto Giesu honorauano. Ditemi per checagione circhaetempi di Gielu molti liuantauano desser Cristo: benche come disse Ghamalihel come falsi subitamente cadessino: quale fu uno certo Giu da et Theodas & Simone magho & dipoi Bracholibis delquale Moise egyptio tragiudei doctissimo nelli bro deiudici coliscriue. Achylail sapientissimo sepra glialtri giudei & tutti edoctori dilegge diqueltempo affermauano che Barchosibas bellicosissimo capita no era Cristo perinfino atanto chepersue scelerateze da Adriano fu spento. Infinoqui parla Moise. Legge si nelthamuth cioe nellapropria doctrina degiudei da Constantino inqua dalloro cogregata nellibro chame dryn che Barchosibas anni: XXX: et mezo regnio

et soleua dire se essere cristo: et ilsapiente Achylayl aconsenti a Barchosibas infino qui iui silegge. E neces sario che Barchosibas atempi di Giesu proximo sussi Che adunque piuoltre aspectate huomini pertinacis simi: ornonuedete uoi cheantichamente tutti euostri sauii stimorono quello secolo di Giesu apartenersi a cristo. Ditemi perqual cagione inbrieue tempo dopo Gielu tante uolte mileri daromani uiribellasti: senoe perche allora atutti uoi pareua lepromesse deprophe ti douere gia fine hauere: Testimonia questo Sueto nio gentile coli dicendo frequentemente risonaua per tutto loritene unauecchia & constante opinione esse re nefati che inquel tempo usciti digiudea possedereb bono lamonarchia delmondo: per questo dice che e giudei siribellorono & furono spenti daromani. Voi a spectaui certamente allora subito uno certo Cristo armato douere stabilire ingiudea laperpetua monar chia delmondo. Quanto fu piu sapiente che uoi uir gilio elquale glioracoli dellasibylla pertinenti alre delmondo stimo potersi adattare & adempiere netem pi dilelu nazzareno.

ISAIAS: egle el Signore delliexerciti sanctificate costui egle eluostro timore egle eluostro terrore lui sara auoi insantificatione & inlapide dossensione & pie tra discandolo adue case disrael & insaccio & inruina allihabitanti iierusalem. Et tralloro offesimolti saran no. Item porro insyon lapide dossensione & pietra di scandolo & qualunque crederra insui non sara consuso Diqui apparisce che Cristo aspectato e dio & questo

medesimo sa sancte lanime decredenti & per cagione dilui due case di sidrael douieno cadere che sono laca sa sacerdotale & lacasa reale & chenontutti ma molti sarebbono pertinaci & quegli che crederrebbono con sondersi non poteuano. None lecito exporre come peruertono alcuni: LEDVE case: Cioe due re: per che laconsuetudine degli scriptori hebraici e cogno minare tutta lasuccessione desacerdoti una casa sacer dotale & tutta lasuccessione dere unacasa reale laqua le chiamano casa Didanid.

IEREMIAS: Quando saranno multiplicati & cre sciuti interra inquegli di dice ilsignore nodirannopiu oltre larcha deltestamento delsignore & non salira so pralquore & nonsi ricorderadilei nonsara uisitata & no sifara piuoltre. Significa chedopo ilmessia secodo che macometho ancora appruoua ledegnita & cerimonie deltestamento uechio cessare doueuano & non sanza ragione perche quelle erano imagini desacramenti futuri maquando lasubstantia egia presente nonce bi

sogno dimagine.

ISAIAS: Inanzi chepartorissi partori: inanzi che uenisse ilparto suo partori maschio. Gli antichissimi comenti degiudei cosi spongono che inanzi che nato susse colui che ristrinse nelultima seruitu egiudei el qual su Tito elloro redemptore gia era nato. Onde dice eltexto caldeo Ancora nonglisara uenuta langu stia et ancora nongli uerra eltremore quando pedo lori delpartorire siriuelera elmessia. Inquesto texto caldeo loebreo Ihonatas dice innanzi che gliuenisse

langustia esacta salua & inanzi che gliuenissino edolo ri delparto elmessia eriuelato Similmente squelluo go elsapiete Samuel afferma Perqueste cose appari sce eluero cristo essere nato inanzi alladextrutione di gierusalem: Concedono moltigiudei essernato squel giorno nelquale lacitta sidissipaua: Dipoi alineptie se codo illoro uso risuggono dicendo quello star nasco sto tanto che dio comandi cheatutti simanisessi: Al cuni laluogon nelmonte synay congliangeli altri lo separano oltramonti caspi: altri losanno errar perlo mondo peregrino & mendicante. Et cosi colastultitia et discordia loro consondono lormedesimi.

ISAIAS: Iddio uidara elsegno. Eccolauergine co cepera neluentre suo: partorira elfigliuolo. Sara chia mato elnome suo Emanuel. Oue noi diciamo uergi ne: inebreo e HAHALma che significha fanciulla nascosta & conservata: EM Anuel: importa dio cones so noi: quasi dica colui che haueua diquella fanciulla anascere non solamente huomo ma ancora dio essere doueua. Difanciulla dicosempre uergine: perche que sto parto sipromette inluogo dimiracoloso segnio. Diquesto parlo Dauid cosi. Lauerita enata diterra. Et Isaia disse altroue. Faccinfesta ecieli disopra. Enu goli siuestino di giustitia aprisi laterra & escane ilsal uatore. To signor dio locreato. Veggiamo nellaspetie bumana duo stremi & duo mezi. Ciascuno dinoi ena to dimaschio & difemina. Adam nedimaschio ne dife mina. Eua dimaschio solo: peruirtu diuina. Giesu del lasemina sola perdiuino spirito. Ancora Maumeth

Re darabia nelluo dialago simarauiglia diquesto mi sterio & allo inriuerentia somma: Etiam dio nelalco rano dalla uerita constretto dice Giesu figliuolo di Maria nuntio didio espirito cuerbodidio aMaria uer

gine fu diciel mandato.

DANIEL: Io uedeuo nella uisione della nocte Et eccho nenugoli delcelo Vno ueniua comesigliuol delluomo Et insino allantico dedi peruenne: Etcolo ro che glistauano inpresentia losserirono Et datogli su elRegnio & lonore & limperio: Ogni populo & rit bu & lingue gliseruiranno: Elapotentia sua eterna laquale non passera mai & nonsi corrompera elregnio suo. Tutti ecomentatori giudei dispongono questa parabola aproposito delre messia. Et benche qui si parli delultimo aduento di Cri to agiudicare nietedi meno Daniel inqueste parole dimostra dio douer ue nire inhabito dibuomo & ilregnio di Cristo non tem porale ma spirituale & etterno. Inche etiam Isaya sa corda apresso ilquale dio così parla a Cristo. Io tida ro thesori nascosti & inuisibili.

OSEE: Io chiamero laplebe chenoe mia: mia ple be. Et quella che none mia dilecta: dilecta mia. Et quella che none dimisericordia partecipe: partecipe dimisericordia. Et inquel luogo oue edecto uoi non sete laplebe mia iui saran chiamati efigliuoli didio ui uo. Inqueste parole sadnuntia saconuersione degenti li. Et sapertinacia degiudei. Qual su circa Giesu.

ISAIAS: Io fu trouato daquegli che nonmi cer chauano. Palesemente apari acoloro chenomi doman dauono. Tuttoldi distesi lemia mani alpopolo che nonmi crede ma contradicemi. Inquesta prophetia si

propheteza quel medesimo che dilopra.

DAVID: Lapietra che risutorono gli edificatori e posta qui incapo dicanto. Questo e facto dalsigno re. Questo e mirabile anostri occhi. Questo e sidi chelsignior fece. Rallegrianci inquesto giorno & facci an festa. Osigniore fami saluo Osignor prosperaci be ne. Benedecto quello che debba nelnome delsigno re uenire Giesu risiutato perdisutile datristi su facto perdiuina uirtu capo delcanto alqual duo muri sicon giunzono: questi sono egentili & giudei conuertiti.

MALACHIAS: Lauolonta mia nonsi piega in uerso uoi dice ilsignore & non ho accepto els acrissicio perseuostre mani: perchedaloriente insino alponente sara elnome mio glorisicato tra gentili. Diqui simon stra saripruoua degiudei insedeli & dellegiudaiche ce rimonie. Et sapprobatione degentili sedeli nel adue

nimento di Cristo.

MOISES: Io toposto inluogo diluce agentili. Perche tusia insaluteinsino allostremo dellaterra.

ISAIAS: Io uengho percongregare tutte legenti et lelingue. Verranno & uedranno lamia luce. Man dero segnio sopra loro. Et mandero quegli che siano dacostoro coseruati allegenti chesono dilunge lequa li nonudirono sagloria mia. Et adnuntieranno intrale genti elmio splédore. Delnumero dicoloro mipiglie ro sacerdoti & leuiti dice ilsignore. Altroue apresso ilmedesimo propheta dio così parla almessia. Ame

epoco chesia ame seruo persostenere letribu di lacob et adconuertire lefeccie disrael. lo to dato iluce age tili. Item. Primo dira ad Syon. Ecco io sono presece Daro aierusalem uangelista. Io uidi & huomo ma schio noncera & tracostoro noera alchuno el quale en trasse nelconsiglio. Et dimandando uedessi eluerbo. Ecco tutti sono ingiusti & lopere loruane. Nelseque te capitulo subgiugne. Ecco esseruo mio: ioloriceue ro. Questo e loelecto mio. Inlui lamia anima sipia ce. Decti elmio spirito sopra lui. Pronuntiera el ziu dicio allegenti. Non griderra & non riceuera laperso na: nonfrangera elcalamo cassato. Infino che pongha elgiudicio iterra. Lisole uederanno leleggesue. Disse ancora altroue. Io trarro di lacob elseme. Et digiuda unche possedera emonti miei. Emiei electi heredite ranno quella. Et quiui habiteranno eserui mici. Ec co eseruimiei mangeranno & uoipatirete fame. Emie serui sirallegrerranno & uoi uiuergognierete & lascere te elnome uostro ingiuramento amiei electi. Iddio tuccidera & chiamera esuo serui coaltro nome. Elme desimo propheta altroue introduce iddio aparlare in questo modo: Isdrael nonma conosciuto: et ilpopolo mio nonma inteso: Altroue dice: Vdendo udirete et nonintenderete: uedendo uederete & nonuederete: Elquore diquesto popolo eingrossato: congliorechi grauemente udirono. Et chiusono gliochi loro acio che mai conocchi non ueghino & conorechi odino et conquore intendano & conuertischagli & facciaglisa ni: ET MANDERO quegli che fiano dicostoro

conservati alle genti che uvol dire Mandero edisce poli delmessia che saranno usciti delle mani degiudei aconuertire egentili. DELNVMERO dicoloro mi pigliero & cetera: significa delnumero degentilichessi conuertiranno constituiro legittimi sacerdoti. Diqui apparisce che ancora egentili alle degnita dirsael po teuano esfere assunti. Onde Rauanais giudeo ne co menti sopra allesodo disse. Neltempo delmessia egé tili conuertiti saranno sacerdoti alsignore ministranti AME Epoco chesia: perquesto simanifesta chelmes sia doueua uenire nonsolo allasalute degiudei ma eti am degentili comeuenne Giefu: PRIMO dira afyo Solomon comentatore giudeo sponendo questo luo gho tutte queste cose dice douersi intendere del Re messia & dellutima redemtione. Questo medesimo chiarisce latranslatione chaldea di Ioanata. Nelle so pradecte parole disaia siuede che Cristo prima & pro i priamente apresso egiudei doueua predicare & iui fo dare uangeli et uangelisti. Ma perche sarebbono ini qui & pertinaci : agiugne el propheta : NON CERA buomo maschio &cetera. ET PERO pronuntiera elgiudicio agentili. Cioe apresso egentili mediante ediscepoli suoi diuolghera ladoctrina euangelica. Maperdimostrare che egiudici euangelici consomma humilita noconmagnificentia forza: tumulto: suono ditrombe. Come lalegge di Moyse dilatare sidoue uano. Agiunse. NON GRidera & cetera. Nelresto delleparole Isaia manifesta Cristo di Iacob douere di scendere: esuoi seguaci comunemente essersorestieri

equali doueuano apresso iddio essere eletti: Et que sti tali nodouere chiamarsi piu isdraellitici: Maperal tro nome cioe cristiani: oltre aquesto manifesta che giudei sicontrapporrebbono a Cristo: Et infine nepa tirebbono pena. Ancora disegnia lasempiterna perti nacia deyudei. Queste cose neltempo di yhesu adue

nono & hoggi perexperientia siueggono.

I-IIEREMIAS. Latortola & larondine conobbe eltempo suo et lepassere observorono etempi diloro entrata. Ma elpopolo mio non conobbe elgiudicio delsignore. O inchemodo dite uoi noi siamo sapienti Et conessonoi elalegge delsigniore. Inuano euenuta lamietitura falsa: Gliscribi son confusi. Esapienti te merono & furono presi: perche riprouorano eluerbo delsignore. Dimandasi perqual cagione epropheti le cole future spesso come passate narrano. Rispondesi perche nellamente diuina alla quale tutte lecose son preseti quelle come presenti ueggono & poi chelle ui dono parlono diquelle come preterite cioe manifeste et gia adépiute. Matorniamo ad Ieremia. Costui nel leparole superiori dichiara chegliscribi nonconoscereb bono perfectamente laduento del messía & el tempo delmietere. Questo none marauiglia perche lainter petratione del senso diuino eagli ingiusti molto dissi cile. Conquesto siconuiene quello che neldeuterono mio silegge. Perquotati elsignore dicecita & stoltitia et stupore dimente & dimezo girono uadia palpando sicome elcieco soleuapalpare: ELMESO giorno ela luce delle opore di Cristo nella quale abbagliorono

molti giudei. Elmedesimo Ieremia dice altroue osi gnore idio mio legenti ate diglistremi della terra uerranno dicendo quanto falsi idoli glantinati nostri possederono: nequali non era utilità alcuna . Selbuo mo dassemedesimo sifara glidii questitali non saranno iddi: perquesteparole sipredice glidoli pelmessia do uer cadere ilche per Gielu sifece. Al quale saccomo da quello detto di Isaia oue parlando di Cristo dice Lui uinsegnera tesue uie & cetera. Et dopo molte pa role agiunse luomo inqueldi gittera glidoli del suo argento & lestatue delsuo oro che sihaueua edificate pernonadorare piu quelle. Elmedesimo significa Da niello quando parlando di Cristo dicie che la pietra is uelta sanza mani distruira lastatua composta di ferro terra oro argento. LAPIETRA isuelta: eGiesu per laforza desacerdori afflicto. Costui SANZA mani: Cioe sanza humana uiolentia spezo I ASTATVA Cioe lidolatria l'aquale adoraua lestatue. Lastatua di co diquatro parti. Perchelidolatria erasparta perqua tro principali regni delmondo cioe decaldei: medii: greci & romani. Elmedesimo tocha Ieremia altroue Orribile ellignore sopraloro & exterminera tutti gli dii dellaterra & luomo daluogo suo ladorera & adore rannolo tutte lisole dellegenti cioe degentili.

ISAIAS: Elligniore ua mischiato spirito disonno et chiudera gliocchi uostri et coprira eprincipi uostri che ueggono seuisioni. Sara auos sauisione dellecose come parole dellibro segniato. Esquale poichelaran no dato aluomo sicterato glidiranno leggi questo.

9

on ui

te

nel

po

tet

no

112

Rispondera non posso perche eglie segniato. Sara da to illibro apersona sanza lettere. Saragli detto leggi questo. Rispondera nonso l'ettere. Et disse issignore questo popolo sacosta ame colla boccha sua & glorifi ca me conlesue labbra. Ma elsuo quore mista dilun gi. Hannomi temuto permandato & doctrina degli huomini. Pero eccho io agiugnero perfare admiratio ne aquesto popolo congrande & stupendo miracolo. Perche periralasapientia dasapienti & lintellecto de suoi prudenti sascondera. Ancora altroue dicie. Det te idio aloro spirito dicompuntione. Gliocchi: per che nonueghino. Gliorechi perche non odino infino neldi hodierno. Leparole sopradecte predichono che molti giudei & licterati & inlicterati percolpa diloro impieta & scelerateze nondouien conoscere leprophe tie di Cristo uenturo ne Cristo uenuto. Per cagione diquelto errore ogi sono inmiseria insino alfine delse colo. Ilche come altrauolta dicemmo Osee cosi can to. Efigliuoli di israel moltidi sederanno sanza re: san za principe: sanza sacrificio: sanza altare: sanza efod et sanza terafin. Et perche circha alfin delseculo deb bono credere alnostro Cristo Subgiugnie cosi. Dopo questecose ritorneranno efigliuoli disrael & cercheran no elsigniore idio loro & dauid re loro. Latranslatio ne caldea cosi contiene: ubbidiranno alloro remessia figlulo di Dauid & tremeranno nelcospecto delsignio re. Inebreo dice. Correranno alsignor & alben suo ne gliultimi giorni nessuno intenda queste cose esserdet te perlaseruitu babbillonicha nellaquale egiudei eb

bono re & duchi secondo ladispositione diqueltempo bonorati. Laqual cosa el quarto libro dere cinsegnia: ouesidice che dalre dibabbillonia elre digiuda Gioua chino fuconlocato nellasedia reale insieme conglialtri re & cosi glialtri diquella generatione similmente bo norati. Diquesti honori inquesti tempi sono priuati. Manchono etiam dio difacrificio & daltare: manchan do ditempio secondo la legge di Moyse ordinato. Manchono ancora dello EFOD: che e ueste sacerdo tale. Manchono di TERAFIN: elquale euncerto strumento ordinato daglidolatri aprouedere lecose fu ture perlequali parole siconprende che egiudei inque sti tempi non adorono unoiddio rectamente neanche. glidoli. Ma neglialtri tempi adororono uno iddio. ueramente oalmeno glidoll Disse Dopo moltigiorni Er ancora Neglultimi giorni Cioe dopomolti secoli quali sono questi dopo Giesu Et circa alfine delmon do ricorneranno & cercheranno. LODIO LORO Cioe depadri loro ET DAVIT RE LORO Che significa il messia della stirpe didauid nato. Questo ci insegna latranslatione caldea Ma laliberatione da bab billonia non fu dopo molti secoli ne negli ultimi te pi nessuno intenda che allora primatdebbauenire mes sia: perleuare tale errore elpropheta non disse uerra el Re loro ma disse. RIT ORNERANNO & cer cheranno colui. Quasi lungo tempo innanzi fia ue nuto. Ma coloro sprezandolo sifiem partiti & infine partiti & infine lodebbino cerchare. Questo dichia ronoleparolecaldee quando dicono. VBBIDIRAN

NO almessia: come quegli che innanzi furono per tinaci. Dicostoro parlo Isaya Questecose dicie illigni ore allacasa di Iacob. Non sara confuso ora Iacob: no arossira ora ilsuo uolto peruergognia: perche quando egli bara ueduto esuoi sigliuoli sanctificare elnome mio & sanctificheranno ilsancto di Iacob & lodio dis drael prédicheranno. Et glierranti dispirito sapirran no lintellecto. Emormoratori impareranno laleggie inquesti decti sitoglie la confusione di lacob: perche della suostirpe & quasi figliuoli furono gli appostoli: equali exaltarono Gielu. Perla doctrina dequali infi ne crederranno a Cristo tucti egiudei ilche Pagolo appostolo nellapistola aromani sottilmente disputa. Perlaquale cosa parlando Isaia delprimo aduento di Cristo disse. Inquel di sara lastirpe delsigniore inma gnificentia & chirestera insion & sara lasciato inierusa lem sara chiamato sancto. INQVELDI: Cioe nel tempo della luce: LASTIRPE delligniore. Che e Cristo figlluolo didio: INM Agnificentia: dopere et dimiracoli. ET CHI Restera. Significha ediscepoli di Cristo pochi & daogniuno derelicti equali sono le sancte reliquie di Cristo. Queste reliquie nelsecondo aduento di Cristo con Cristo saranno exaltate. Ma inquesto mezo che diremo degiudel. Radeuolte et pochi electi saranno. Diquesti sintende quel parlare disaia. Et lascerassi inlui come racimolo & come uno scotimento duliuo didue otre uliue nella sommita delramo. Imperoche dapoiche perlor persidia dalalbe ro naturale come parla Pagolo appostolo sono scossi

et separati dallaradice delluliuo ancora alquanti oue ro ini lasciati ouero piu tosto alcuna uolta dinuouo rannestati uipaiono: quale fu Euarischo hebreo huo mo clarissimo. El quale fu elsettimo pontefice decri stiani doppo sam Piero: piu che :X: anni nelpontissi cato uisse & mori martire. Oltreaquesto netempi de goti Giuliano giudeo elprimo uescouado dispagnia sanctissimamente resse. Etiamdio Piero alfonsi della generatione medesima scripse uno dialago contra la perfidiagiudaicha. Alfonso burgense sommo methali sicho ne: LX: anni disua eta riceue lafede dicristo et molte cose egregie compose contro agiudei. Che di ro io di Nicholo dellira mare didoctrina & huomo san ctissimo. Che diro di Ieronimo phisicho: el quale nel tempo di papa Benedecto contro agiudei sottilmen te disputo & compose. Furono etiamdio altri pernu mero molti benche intanto lungho seculo pochiegre gii. Aquesto proposito serue eldecto di Ieremia. Io uipigliero uno percipta & uno percogniatione ouero congregatione & condurroui insion. Cioe sion celeste Diqueste cose diligentemente tracto Pagolo uescho uo burgense inlustre theologho.

DAVID: Discendera comepioua sopra lana. Cioe amolti ignioto & agiugne. Nascera nesuodi giustitia

et abbundantia dipace.

ISAIAS: Nascera nedisuoi giustitia & multitudi nedipace. Giesu imperante Optauiano nacque & cotra lorriginale ingiustitia contracta dalla radicie di Adam introdusse lagratia & giustitia euangelicha.

Oltre aquesto limperio di Opsauiano su giustissimo Et ancora tanta pace su nelsuo tempo pertuctolmon do che mai nonsu nepiu uniuersale ne piu lunga. Per questo disse Virgilio chiuderansi leporti della battaglia. Perseuero ladecta pace dopo Giesu anni XXXVII.

ISAIAS. Afatichata selegipto & lafacienda degli etiopi & Sabba. Glihuomini alti ate passeranno & sa ranno tuo serui. Dopo te anderanno quegli channo epie neceppi adorerannoti & pregherrannoti. Perche inte e Idio & non e altro Idio oltre ate. Perche tuse Idio & nollo sappiauamo Idio di isdrael saluatore: sa ranno confusi & spauriti tucti coloro che atte sicon trapongono. Et inconfusione caderanno. Queste co se cimostrono come glimperii degentili qualche uol ta doueuano a Cristo essere subgetti. Ancora Cristo essere Idio saluatore . Qualche tempo incognito. Dipoi adorato: gliauersarii suoi che sono gierusalem pertinacie & lidolatria douer cadere come proprio ad uenne. Et che Cristo doueua essere huomo cosi di chiara Isaia. Mandera idio luomo aloro &salueragli giudicando glifara sani. Meritamente chiama ilmes sia saluatore perche suchiamato Giesu che saluatore significha. Et mostra chenonconusolentia & conarme ecorpi macongiudició sancra lanime.

IEREMIAS Questo eilnostroidio & nostriputera altri sanza lui. El quale trouo ogniuia diprudentia et dectela asacob sigliuolo suo & aisrael suo dilecto. Dopo questo interra su ueduto et conuerso congli;

buomini. Per queste parole simonstra Cristo idio et buomo. Elmedesimo dice altroue. Eglie huomo. Et chi lochonobbe: quasi dicha perlasua humilita & per la superbia deglihuomini moltifurono chenolconob bono. Nonemarauiglia chemolti giudei essendo po cho pii nonconoscessino el profodo misterio del messia et ladiuinita di Gielu. Pure molti giudei parte pii parte etiamdocti dal principio lochonobbono perche Cristo couerti molte : M: digiudei allasuo leggie et molti piu esuo dicepoli. Et quegiudei chegli creder ranno etiam macometto nello alcorano afferma che dadio furono proposti dilungho spatio aglialtri giu dei Questi inseme cogentilisecodoche Ieremia altro ue predice Chiamorono Cristo precogniome el nostro signore giusto. Et ueramente lochiamorono. Perche eluero messia nonharebbe permesso essere chiamato fallamente idio.

MOISES innumeris dice. Nascera stella di Ia cob & surgera luomo disrael. Perqueste parole & per lesuperiori simostra ilmessia dio & buomo & pero Eze chiel dipigniedo dio locolloco inabitodihuomo sopra unasedia dizassiri. Perche doueua esser dio & buomo Pero Rabi rabama necomenti sopra ilpsaltero: dice chegiudei laltreuolte surono dalle altre loro seruitu dauarii duchi liberati & che lultima redemptione si doueua adempiere dadio inpropria persona. Perque sto concede elmessia essere dio. Et aquesto proposito expone quello desto. Benedesto colui cheuiene nel nome delsigniore: dio signiore ciriluce.

DAVID parlando di Cristo el quale traglialtri uncti dadio chepercagione dessa unctione chiamare sipossono cristi epiu excellente dice cosi. Vnseti dio diotuo dolio diletitia sopra econsorti tuoi oue dichi ara colui essere buomo & poco inanzi lauea dimostro essere dio conqueste parole. Lasediatua odio nessecu lo desecoli. Losceptro del tuo regnio esceptro didirec tione. Et che quiui parli delmessia sidichiara perque sto chedoue el texto hebraico dice: spetioso diforma sopra efigliuoli degli buomini: latranslatione caldea di Ionata laquale apresso agiudei edipari auctorita al texto hebraico contiene latua belleza o Re messia e maggiore che defigliuoli delhuomo. Meritamente alla auctorita diquesta translatione tutti cedano Per che lafuordinata dalmagnio Ionata perconsenso & boc cha di Elyazar & Iosue huomini excellentissimi lungo tempo ianzi alladextructione deltepio & gliantichi e brei thalmuthici confermano quella da ageo zacharia Malachia propheti essere discesa. Perle superiori pa role di Dauid & perle simili rabi alba conmosso neco menti delgenesi dimanda che uoglia inferire Daniel quando cosi parla didio. Lui riuela eprofundi & leco se nascoste & conosce quelle che sono nelle tenebre. Et colui elaluce. Dipoi risponde. Questa luce elatu ce delre messia. Del quale nelpsalmo sicanta. Nello Iume tuo lume uederemo. Infino qui parla alba. Si che costui confessa quelume diuino el quale esempre condio & e esso dio essere la luce del messia anzi esso messa. Oltre aquesto quello anticho & illustre theo

logo rabbi nehuma nellibro che sichiama lucido ex ponendo quel decto di Salamone neprouerbii elgiu sto e sondamento sempiterno domanda che importi questo & risponde di Cristo intal modo dio a ouero a ra nelsuo secolo unocerto giusto dalluiamato perche sostiene luniuerso mondo & e sondamento diquello ghouerna elmondo & da modo che sia ghouernato colui e ditutte lanime sondamento & questo e quel lo che sidice elgiusto e sondamento sempiterno. Insi no qui parla costui perlequali parole apre elmessia essere non solamente huomo ma dio. Ancora esso Dauid questo altroue cosi toccha luomo dira madre syon & huomo e nato inessa & lui lasondata altissimo che unoldire che dio che sondo syon inquella come huomo enato & appella syon sua madre.

ISAIAS: Sara inquello di laradice dilesse & colui che surgera adominare tralle genti: inlui legenti spe reranno & sara inbonore elloro riposo. Altroue dice. Vscira una uirga dallaradice di Iesse & uno siore salira dallaradice sua: riposerassi sopralui lospirito didio: spi rito disapientia & dintellecto. spirito diconsiglo & di fortitudine: spirito dipieta: empierallo lospirito delti more didio. Iesse su padre di Dauid. Perqusto adun que predisse ilpropheta chelmessia dellassirpe di Dauid nascere douea & essere piu utile agentili cheagiu dei & dominare conarme spirituali non corporali:

qual fu Gielu.

DAVID: Elre ditharsi & lisole doni offeriranno. Elre degliarabi & sabba adduceranno doni.

ISAIAS tutti disabba uerranno oro incenso & lau de alsignore annuntiando. Queste cose parte surono adempiute disubito nato che su Giesu parte dopo la sua ascensione spetialmente imperante Ghostantino issno atempi nostri: Altroue dice daegypto chiamai elmio sigliuolo ancora inaltro luogho nazareno sara chiamato. Et Iesunostro tornato daegipto inazareth habito & nazareno su chiamato:

SACHARIAS. Ellignore dio mimostro Ielu sa cerdote grande stando innanzi alla faccia dellangelo delsigniore eldiauolo staua alla sua mano dextra per contraporsi allui & disse ilsignore aldiauolo. Predo mini atte elsignore el quale ierusalem elesse. Et ec cho eltizone gittato dalfuoco & Ielu era ueltito diue ste sordide & staua innanzi alla faccia dellangelo & ri spose & disse acircunstanti dinanzi allasua saccia. Le uate dacostui euestimenti brutti. Vestitelo duna ue ste lunga infino apiedi ponete una cidarim monda so pra ilcapo suo & coprirollo coluestimento & posono lamonda cidarim sopra ilcapo suo. Langelo delsigno re staua & testimoniaua allui dicendo. Questo dice elsignore omnipotente. Se nellemie uie tu andrai Et observerai emie precepti tu giudicherai lacasamia et darotti quegli che siconuertiranno inmezo dicostoro che intorno tistanno. Odi adunque o Giesu gransa cerdote. Leparole del propheta perche disegniono el futuro & discriuono uno huomo adimilitudine duno tizone spento daprima spregiato & uilmente uestito poi addornato dadio & facto giudice della casa diuina

pero saccomodano a Giesu nazareno non a Giesu Na ue o a Giesu hibosedech equali surono innanzi a Sa cheria & non patirono & non seciono cose tali.

SALOMON nellibro della sapietta: Inghannia mo elgiusto perche cie molesto Rimpruoueraci epec cati della leggie: Promette hauere lascientia didio. Figliuol didio sichiama hacci turbati epensieri nostri Ecci molesto etiamdio auederlo perche lasua uita ha glialtri e simile. Et lesue uie sono inmutate: Come frasche stimati siamo dalui. Ghuardasi dalle uie no stre & imunditie porta dinanzi ase gliestremi parti de giusti. Gloriasi hauere per padre dio: Veggiamo ad dunque se esermoni dicostul iono ueri : Temptiamo quelche aduenir glidebba: Dimandiallo conuillanie et tormenti accioche sappiamo lariuerentia sua & fac cian pruoua disuo patientia. Condempniallo amorte turpissima. Pensoron questo & errorono perche lalo ro stultitia gliaccecho & non conobbono esacramenti didio. Parla infinqui Salomone inmodo che piu chia ro diGiesu non sipuo parlare. Meritamente permes se dio che coloro equali contro apropheti numptii del messia surono cechi & crudeli tali sussino ancora contro almessia.

ISAIAS. Ecco intendera elfanciul mio sara exal tato & glorificato & sara molto sublime. Come sopra te molti stupesacti staranno così labellezatua sara da gluomini privata digloria & lagloria tua dagluomini Così maraviglieransi molte genti sopra lui: Conter rannoeRe labocca loro: Imperoche quegli aquali no fu dilui adnuntiato uedranno. Et quegli che no udi rono intenderanno. Olignore chi acreduto allermon nostro: Elbraccio delsigniore achi sereuelato: Noi habbiamo adnuntiato nel conspecto suo eglie come infermo & e comeuna radice interreno che patischa se te: Et non ha belleza ne gloria. Noi louedemo & no baueua belleza ne ornamento ma lapparentia sua e ra sanza honore ma bisognioso sopra tutti gliuomini huomo posto impiagha che sa sopportare le infermi ta. Perche lafaccia sua eriuolta non su honorato no fumolto stimato costui porta epeccatinostri & pernoi patisce duolo. Noi lostimamo essere indolore impia ga inafflictione. Et altrimenti sileggie. Noi lostima mo quali lebrolo precosso & humiliato dadio. Costui e ferito perle nostre iniquita & e infermato penostri peccati: Ladoctrina dellapace nostra e inlui pessuo li uido noisiamo sanati Tucti erramo come peccre luo mo erro dalla sua uia: Elsignore ha dato colui pepec cati nostri & colui essendo aflicto non aperse boccha. Come pecora alsacrificio su menato & come agniello innanzi acolui che lotosa sanza uoce cosi non apri la boccha sua. Nelhumilita essuo giudicio serileuato. Chi narrera lageneratione dicostui. Perche sara tol ta diterra lasua uita dalle iniquita del mio popolo su menato amorte. Et daro emaligni persuo sepultura Et daro erichi perlamorte sua perche lui non sece ini quita & nonsitrouo insuoboccha inghanno. Elsignior uuole purgare costui dalla piaga. Se uoi darete pel peccato lanima uostra uedrete elseme dilungo secu

lo. Elsignior unole leuare daldolore lanima sua mo strargli laluce formar lintellecto giustificare elgiu sto amolti ben seruente. Colui porto epeccati loro. pero lui hereditera molti & diuidera lespoglie defor ti. Perche lanima sua su data allamorte. Intragli ini qui fustimato & lui portera epeccati dimolti & pepec cati loro e tradito: Che Isaya inqueste parole ab bi parlato delultima redemptione che dalmessia far sidoueua e manisesto perun certo prohemio dalui a queste parole cosi proposto Quanto begli sono epie di dicolui sopra monti el quale adnuntia & predica la pace adnuntialbene predica salute & dice o Syon el tuodio regniera & cetera Et disotto dice Apparechio elsigniore elsuo sancto braccio negliochi ditucte le genti. Elsalutare delnostro dio tucti econfini della terra uedranno: Dipoi diceilsigniore uiprecedera & I. dio disrael congregherauui : Queste parole & altre molte simili inquello luogo appartenersi almessia. Tucti ecristiani & giudei consentono Dipoi sugugne Ecco intendera elfigliuolo mio o altrimenti ilseruo mio. Et chequesto seruo sia Cristo dichiara latransla tione caldea: Inquesto modo: Ecco intendera ilseruo mio messia. Ancora che questo messia siadio etalmu tici comentatori degiudei exponendo qui Isaya cosi dimostrono: SARA exaltato: piu che Habraam. SARA eleuato. piuche Moyfe: SARA molto su blime piuchegliangeli didio Quanto siapretiosa que sta redemptione mediante elmessia simanifesta per quel decto dillaya. Ildrael e saluato nelsigniore com

etterna salute. Nonsarete confusi & nouiuergogniere te nelseculo deseculi. Nondoueua adunque essere la salute mediante Cristo corporale o temporale quale fu laegyptiaca & babbillonica & simili. Maspirituale Benche lasopradecta prophetia di et sempiterna. Isaia. Ecco intendera & cetera. Manisestamente alno stro Gielu sapartenga: nientedimeno Raby Salomon buomo diuolonta peruerla bebbe ardire peruertere quelle parole torcendole alproposito del popolo giu daico uiuente nelhodierna miseria. Alquale contradi ce latranslation caldea come dicemmo. Contradicono ancora tutti gliantichi gudei dichiaratori depropheti equali uogliono chequel seruo sia elmessia moltopiu sublime che gliangeli. Laquale excellentia nonpuo convenirsi aquesta vile & vitiosa plebe degiudei. On de Raby Moyses gerundese sprezzando questo Salo mone sequi gliantichi & pero nelcomento sopralgene si dice: chel Re messia debba dare el quore suo adsup plicare perifrael & peresso debba patire digiuni & qua l'unche cose uilissime: adducendo queldecto di Isaya Egli e uulnerato perle nostre iniquita e trito perle scelerateze nostre. Questo parla el Moyse predecto

Benche lafeccia giudaicha oggi molto afflicta sia et quasi uulnerata & trita quasi insimil modo come Isaya discriue afflicto elseruo didio nientedimeno le parole di Isaya nonsi possono aquesta plebe inalcuno modo bene adactare. Questo per cinque segni prin cipali sidichiara. Primo nonobstante chequsto popu so molte oppressioni patisca nientedimeno nopatisce

queste perleiniquita & scelerateze degentili inmodo che perlepassioni & meriti degiudei legenti chegli af fligono coleguino dadio perdonanza & salute: Anzi tucti egiudei aspectono che dio contro agentili facci loruendecta Adunque quando Isaya afferma delser uo didio che pelsuo liuido glialtri sono sanati & che dio pose inlui leiniquita ditucti glialtri certamente non parla del popolo giudaico perle pene del quale glialtri non sisaluono: Macome loro affermono sipu niscono: Essecondo segnio. Isaya dice che quel seruo didio iniquita non fece & non fu trouato ighanno im bocca sua maegiudei allauaritia: allusura: allebugie allescelerateze sono subiugati. Oltre aquesto loro medesimi concedono perloro peccati intalemiseria ui uere. Et constrecti dalla auctorita deldeuteronomio confessono che se diposta giu laprauita siconuertissi no adio subito liberati sarebbono. Onde eloro docto ri confessando chepeloropeccati sostengono talemise ria ricerchano qualisseno tali peccati. Raby Salomo ne assegnia incolpa elculto del uitello che sifabrico neldiserto elquale delicto dilungho tempo dio haue ua punito & perdonato inanzi a Gielu Altri allegano uarii delicti dictascuno. Altri dicono essere occulto ilpeccato pelquale questepene sostengono. Elterzo segnio. Dice Isala nelfine descapitulo: che quelseruo didio oro petransgressori. Egiudei fanno elcontrario perche ogni di tre uolte ilmeno neloro offitil terribi lissimamente bestemmiano lo imperio romano & la chiela di Cristo & tutte legenti fuori diloro & nelle

constitutioni delloro talmuth sicomanda loro che of fendino ecristiani inqualunque modo possino o per forza o peringhanno Elquarto segnio dimmi inche modo ladisciplina dellapace che Isaya pone nelseruo didio sipuo porre inquesta igniorante & peruersa ple be degiudei: Elquinto segnio come puo essere que sta plebe piu sublime che gliangeli didio quale esse re quel servo didio tucti gliantichi giudei sanza du bio confessano: Ma parmi che sia utile leparole dissaya in: XII : conclusions riducere si come Paulo ueschouo burgense illustre theologo riduxe. Prima elseruo didio descripto dalsaya e piu excellente che tucte lecreature perche dice sara exaltato & eleuato et cetera : Seconda costui daprincipio su paruulo et ebbe nascimento uile perche dice sali come uirgulto et come radice interra sitibunda Terza nelsuo proces so fu spregiato & niete damolti extimato & diquesto dice conobbilo sprezato & ultimodeglihuomini & no loriputamo. Laquarta fu uulnerato perlanostra ini quita cioe perpurgarla aquestoproposito equello pel suo liuido sanati siamo & dipoi dice lui iusto iustifi chera molti miei serui & lui leloro iniquita portera Quinta tucti egiusti fuor dilui percomune legge dal lauia dellasalute errorono. Ma esso porto lainiquita ditucti cioe pertucti pati pena diquinasce quello tuc ti erramo come pecore dio puose inlui lainiquita di tucti noi. Sexta queste pene & oltre aqueste etiam lamorte uolentieri sostenne diquesto dice su offerto perche essouolle & come pecora allauccisione sara me

nato et come agniello inpresentia dichi lotonde. Questo patire uoletieri no sitruoua nelpopol degiu dei Septima. Questo aduenne perlascelerateza del popolo essendo colui nocente & diquesto scriue per lascelerateza delpopolo loperchossi & disocto dice el quale peccato non fece & nonfitrouo inganno imboc ca sua. Octava quel servo didio aquistato che ebbe lauictoria doueua diuidere lespoglie deforti perche lauita sua allamorte dato haueua: Aquesto sappar tiene quello pero soctoporro allui molti & dividera lespoglie deforti perche alla morte dette lanima sua Nona haueua aessere stimato iniquo per questo scris se chogliscelerati ediputato Decima benche questo servo didio perlecose che sopporto sufficientemente potessi sostenere & cancellare epeccati ditucti niente dimeno pereffecto nonspense emali ditucti ma dimol ti ilperche agiunse costui porto epeccati dimolti. Vn decima tanta carita fu icostui che etiam pergli inimi ci suci homicidiali pregho dio aquesto proposito agi ungne oro perglitransgressori : Duodecima lecose che sicotengono inquesta prophetia superano leforze del naturaleingegnio perquesto exclamo chiequello che alnostro parlare abbi creduto. Tucte queste cose so lo a Gielu nazareno interamente liconuengono.

IEREMIAS: lospirito dellabocca nostra Cristo signiore e preso nepeccati nostri: Item inquel di non sarai confuso ditucte letue inuentioni che impiamen te facesti contro ame perche allora seuero date le prauita della tua insuria & gia no apporral che sia ma gnificato sopra elmio sancto monte & lascero inte po polo mansueto & humile: et faranno ueneratione nel nome delsigniore quegli che fieno restati di israel. Item: Signiore significami accioche conosca allora ui di eloro pensieri. Io come agnello sanza macula alsa crificio fui condocto: feciono contro ame pensieri di cendo. Venite mettiamo legnio insuopane Leuiamo diterra lasua uita: non restera piu lasua memoria. Item. Sbigottita equella che partorisce: uenne inte dio lanima sua: sottentrogli el sole essendo ancora dimezo giorno: ella econfusa & maladecta: el resto di loro daro alcoltello impresentia degli inimici loro. Item. Abandonai lacasa mia lascai laberedita mia nel lemani degli inimicisuoi. Lamia heredita efacta ame come lione inselua: Misse soprame lauoce sua: Pero lebbi inodio: Nellepredecte parole insegnia Ieremia che Cristo perpurgare epeccati nostri preso & afflicto esser doueua. Et doueua lasciare quello primo popo lo decristiani bumile & alle persecutioni subiecto. Perche lerelique disfrael unole che sieno gliapposto li & emartiri. Dopoquesto sa mentione dellegnio del lacroce & delloeclippli dellole che nelmezo di uenne nellapassione di Cristo. Agiugne etiamdio emartirii decristiani & lauendecta contro alpertinace popolo degiudei. Infine subiunge chel popolo didio con e lio ne sileuo contro a Cristo come agniello & perquesto dio quelpopolo exterminerebbe: SALOMON: Seuoi uiribellate dame dice elsi

gnore & nonriguardate lamia heredita: caccero israel

dallaterra laquale lo detti loro: et questa casa sara di serta: et qualunque passera perquella marauiglian dosi dira. Perqualcagione sece dio aquesta terra et a questacasa questi mali. Rispondera. Perche abbando norono elloro signore dio & perseguitorono elre loro dio dilectissimo & igrande humilita lotormentorono Perquesto dio dette loro questi mali. Parla infino qui Salomone. Chi neghera adunque Giesu nazare no essere suto Cristo: et huomo alpari & dio.

ESDRAS: Questa pasqua eilnostro saluatore et ilrefugio nostro: pensate: perche noilabbiamo abumi liare nellegnio: dipoi spereremo inlui: accioche que sto luogo nonsia inetterno tempo abandonato. Dice ilsignore dio delleuirtu. Seuoi noncrederrete inlui et non ascolterete lasua anuntiatione sarete inderisione degentili. Questesono leparole di Esdras: dellequali nullasipuo dire piu chiaro. Conquesti minacci quel decto di Moyses saccorda. Io cioe dio uiconducero aemulatione alla nongente alla gente stolta & man derouui inira.

ISAIAS: lo signore dio tochiamato allaiustitia: terro latua mano & confermerotti: otidato intestamé to dellageneratione mia: inluce dellegentti: perapri re gliocchi deciechi: pertrarre delegami elegati & del lacasa dellaprigione coloro che intenebre seggono. Inqueste parole dio parlando aCristo lomanda aintro ducere elnuouo testamento: aconuertire egentili non meno chegiudei: ascogliere elegati nellimbo & purga re epeccati. Altroue apresso alsaia Cristo intalmodo.

parla non sono contumace & no contradico sottopuo si aifragelli ildorso mio & lemie ghote alle perhcosse non rimossi dallabructura deglisputi lamia saccia. Item inquello di sara laradice dilesse laquale sara inse gnio depopuli legente lopregherranno lasua sepultu ra sara gloriosa: Tucte queste cose adiuennono a sue su nazareno.

AMOS. Sara iquello di dice illigniore andera sot to ilsole dimezo giorno & eldi della luce si intenebri ra couertiro euostri di sestiui impianto & euostri can tici inlamenti NELDI: nel quale patira messia AN DERA socto ilsole significa ladscuration delsole nel mezo deldi quando Cristo pativa ELDI dellaluce. Cioe cristo el quale eluce dellaluce Dopo questo im perpetua vendecta dio ordino che egiudei continua mente sieno inanghustia & spesso replichino lelamentatione di Hieremia & simili.

ESECHIEL: Io o exaltato lumile legno: IOB chi cidara dellesua carni perfarci satolli:

SACHARIAS: Dacostoro sono plagato. Et al troue dice didio saluante ierusalem inquesta forma. Spargero sopra lacasa di Dauid & sopra glihabitatori di ierusalem spirito digratia & dipotentia Etuolgeran no gliocchi uerso me elquale confixono & piangeran no sopralui quasipianto dunico figliuolo Questo cosi siexpone Colui che comedio spirito digratia & dipote tia infonde come huomo eancora consisto. Pero acio che noi intendessimo Cristo didiuerse nature composto peraltro rispesto operare cose mirabili per altro

rispecto cose terribile patire. Sacharia disse inprima persona SPARGERO: & inseconda persona SO PRA LVI. spargero cioe io come dio. Volgieranno gliochi inuerso me elquale come huomo confixono et piagnieranno sopralui cioe sopra luomo dame dio assunto. Non e lecito fingere adalcuno texto che di ca VOLGERANNO gliochi inuerso colui: per che tuste lebibie bebrayche & caldee dicono IN VERSO ME piangeranno suuoldire patiranno pene nelseculo presente & nelsuturo. Ma inchemodo info de costui lospirito dellagratia sepiangono sopra lui. Certamente itonde la gratia dellospiritosancto & ilper dono degliantichi peccati. Perchelibero qualunque unole dalloinserno. Infuse ancora spirito dipotentia: apunire gli increduli. Questi increduli sono quegli che pianghono.

ABACHVCH: Nelmezo didue animali sarai co nosciuto: uscisti insalute deltuopopulo: perfare etuo cristiani salui: mandasti samorte necapi degli inimici DIDVE ANIMALI. Cioe didue testamenti. An cora didue propheti Moyses & Helias nelmonte ta bor. Etiamdio didue sadroni incrocie: forse ancora di due bruti quando nellastalla nacque. INSALVTE deltuo popolo. Acioche facessi salue sanime decrede ti dallo inferno. Enimici chiama epertinaci giudei.

DAVID Parlaspesso sotto ilnomesuo di Cristo el quale sapeua douere disua stirpe nascere & dice così. Congregati sono soprame esragelli & perdonai. Sono dissoluti & nonsi sano compunti: Temptorommia

Derisonmi conderisione: stridirono soprame codenti loro. Dettommi permia escha fiele: daceto mabe uerorono nellasete mia. Fororono lemia mani et mia piedi: Numerorono tutte lemia ossa. Considero ronmi & uidonmi: diuisono trasoro semie ueste: et so pra laueste mia missono lasorte. Piglieranno lani ma delgiusto: condempneranno elsangue innocente. Facto eame ellignore mio refugio. Tu mitrarrai dellecontradictioni delpopulo. Constituirami incapo dellegenti. Elpopulo chio nonconobbi miserui. Nel udire mifu obbediente. Queste cose nelaltra gene ratione sicriuerranno: elpopulo che sara creato lode ra ellignore. Ellignore fece noto el suo salutare. Inanzi alconspecto dellegenti riuelo lasua giustitia.

Darotti legenti pertuaheredita. Feconsi inanzi ere dellaterra. Congregoronsi insieme eprincipi con tro allignore & contro a Cristo suo. Sia lamensa lo ro nelloro conspecto inlaccio & inretributione & ini scandolo: obscurinsi gliocchi loro siche nonuegghino: Elloro dosso sempre piegha: diffondi latuaira sopralo ro. Elfurore dellatuaira glicomprenda Diuenti laloro habitatione diserta: neloro habitacoli nonsia chi habi Perche hanpersequitato colui che tu mandassi. Et sopraldolore delleloro ferite adgiunsono: Adgiu gni iniquita sopraloro iniquita: Et nonentrino nella tua giustitia spengbinsi dellibro deuiuenti : et cogiu sti scripti nonsiano: lo sono pouero & dolente odio co preso ma latua salute: Nonera pouero David Re: Ma Cristo dilui pouero nascere doueua: Digiuda

traditore Dauid cosi dice. Colui chemangia meco el pane leuera elsuo calcagnio controame. Degiudei ancor dice cosi. Hebbonmi inodio indono. Onde dilo ro Pagolo appostolo cosi indouino. Impieranno sem pre eloro peccati: perche sopraloro preuenne lira di dio insino alfine. Cosi adunque predisse lasempiterna pertinacia & miseria degiudei. Della resurectione di Cristo Dauid cosi parla. Lacarne mia insperanza si riposera perche nonlascerai nelinferno lanima mia: et non patirai cheltuo sancto uegga corruptione: Cioe perche elcorpo di Cristo noncadde inputrefactione.

Osignore tutrabesti dalinserno lanima mia. Io dormi & presi essono & risuscitai perchessignore mi prese. Risuscitai & ancora teco sono : con Dauid con

sente Osee come diremo.

OSEE. Faracci sani dopo due giorni nelterzo di risuciteremo. Ouero inquestomodo. Venite ritornia mo adio perche lui ciba presi & salueracci. Percoten do cicurera: uisiteracci dopo duo gorni: nelterzo di risuscitera & nelsuo conspecto uerremo. Ancoradice. Inghiottita elamorte inuictoria. Omorte oue lauic toria tua: omorte oue elostimolo tuo. Vuol dire che perla resurrectione di Cristo sidisegnia etiamdio lare surrectione delcorpo nostro. Perche come tutti in uno Adam peccando morimo così inuno Cristo tut ti purgandoci risuscitamo. Ma diquesto Pagolo apo stolodiuinamente disputa.

IONAS. Propheta perqual cagion preso su nel uentre del pescie el terzo di uiuo aluce mandato se no

afine disignificare la resurrectione di Cristo. Percha lopere del uechio testamento nonmenche leparole si gure son del nuovo. El nuovo esine del vecchio: non altrimenti che lacolorata & perfecta pictura dello a dombrato disegnio. Et pero el nuovo testamento e molto piu excellente cheluechio.

DAVID: Cosi canta lascensione delsigniore. Esa lito dio iniubilatione & ilsignore inuoce ditromba. Fatesesta alsigniore el qualeesalito sopralcielo del cielo aloriente. Salisti inalto laseruitu serua neme nasti desti doni aglibuomini. Canta ancora eldono dello spiritosancto intalsorma. Manderai eltuo spiri

to & creeransi rinouerai lafaccia dellaterra.

dello spirito mio diffundero: propheteranno euostri figliuoli & lefigliuole uostre. Euostriuecchi sogne ranno elogni. Euostri giouani uedranno leuisioni. Certamente sopra serui miei & serue mie delmio spi rtio inquedi diffundero. Dopo ladscensione di Cristo non solo gli appostoli ma etiam molti altri maschi femmine gientili giudei docti indocti uechi giouani doni mirrabili & gratie dispirito sancto riceuerono.

ISAIAS. Inaltre lingue & inaltre labbra parlero aquesto populo. Ne anche cosi mi exaudira. Dicel signore. Certo cosi bemchegli apostoli inanzi rozi riceuuto eldono dello spirito sancto subito emisterii diuini conuarie lingue spargessino niente dimeno no

crederono pero tutti egiudei.

ESECLUSI. Diro nevostri interiori lospirito

mio & altroue delbaptesimo cosi parla. Spargero so pra uoi lacqua monda & mondereteui datutte uostre machie & datutti uosti idoli monderoui. Edoctori degi adei oue expongono elloro libro di Iona & doue dispongono il Talmuth: Cioe lelor nuoue constitu tioni fatte dopo Giesu aducono laprophetia predet ta perprouare che altempo delmessia non solo egiu dei: ma ancora qualunque gente conuna certa asper sione dacque doueuano dalle machie deloro peccati mondarsi.

ISAIAS. Cosi nel cantico dice. Attignerete lac que ingaudio dalle fonte delsaluatore & inquello di direte confessateui assignore & inuocate isnome suo DELSALVATORE. Questo uuol dire diGiesu messa. Perche Giesu significa saluatore Confessate ui ALSIGNORE perche elculto duno dio saduce cessanti liidoli pel messia: poco poi subgiugne lapre dicatione delli apostoli apresso alle genti inquesto modo. Cantate assignore perche sece commagnisicen tia. Anuntiate questo pertutta laterra & perche Cristo nacque iniudea sogiunse sa sessa giuda o abitatio ne disyon perche nelmezzo dite essance oli Isdrael e grande.

DAVID. Molte cose tracta di Cristo nel psalmo secondo tertio: XV: XXI. & molti altri. Ma loan dare delli appostoli alle natione longinque perque sto simostra. Inogni terra usci ilsuono loro & alli ex

tremi della terra leparole loro.

ISAIAS. Delmessia & del uiaggio delli appostoli

cosisseriue. Quanto sono begli epiedi diquegli che bene annuntiano lapace diquegli chebene anunciano ebeni. Oltre aquesto la afflicione degli appostoli preuide & pregusto inquesto modo. Tutto algiorno pertemortificati siamo come pecore duccisione siamo stimati.

CAPITOLO:XXVIII:SOLVTIONE
DELLE DVBITATIONI DEGIVDEI CIR
CHA LEPROPHETIE.

ESTA AL PRESENTE DICHIA rare alcune parole depropheti lequali no essendo bene intese danno occasione aper tinaci obtusi & auari giudei anon confessa

re Gielu ellere suto ilmessia cioe ilucro Cristo. SISAIAS. SARA NEGLI VLTIMI GIOR NI cioe negli ultimi tempi depropheti & nelfine del regnio & sacerdotio iudaicho. Perche non negli ulti mi di delmondo: come sogniano alcuni uuole elpro pheta Cristo primamente uenire. Altrimenti ladoc trina sua sarebbe quasi inutile o abrieue tempo uti le ma negli ultimi di depropheti dell'acerdotio & del regno iudaycho. Queste tre cose sotto Giesu nazare no alfine peruenuto: Et seguita: ELMONTE DELLA CASA dellignore nella sommita demonti Perquesto alcuni giudei inpazzano dicendo che nel lo aduento delmessia Idio transferira elmonte tabor elmonte synay elmonte carmelo alerusalem & sopra lasommita diquesti porra ilmonte syon. Gli homacci ni tardi di ingegnio sempre ritirano acorpi leincorpo

rali opere dello incorporale idio ma molto piu recta mente expuse qui ysayas Rabbi Salomone giudes dicendo chelmonte ion non per alteza diluogo: ma pergrandeza dimiracoli doueua glialtri monti supe rare. Gielu nostro inquesto monte illumino ilciecho nato: curo ilparalitico & molte altre cose mirabili ui fece. Finalmente quiui lospirito sancto dicielo man do asuoi disciepoli. Seguita poi . CORRERAN NO ALLVI TYCTE LEGENTE. Cioe dituc te legeneratione degli huomini allui molti correran Dicono similmente che fu nella archa di Noe ogni animale cioe dogni generatione danimali alcuni NON LEVERA lagente contro lagente coltello et nonsi exerciteranno piuoltre abattaglia. Questa dictione . PIV OLTRE significa non sempiterna pace delmondo: ma uniuersale & lunga. Certamente fu tanta pace nelmondo sotto Giesu che Virgilio dis se leporte della battaglia essere chiuse. ebrei nel quarto libro deRe. NON VENNOno piu oltre eladroni disyria nella terra di isdrael Nien te dimeno dopo quel tempo sitruoua che esyriani spesso laterra diysdrael entrorono. Addunque quel la dictione piu oltre significa infino auno certo tem po Eusebio narra dopo Giesu infino atempi suoi che fu netempi di Constantino non essere adiuenute tante subuersione diregni & calamita dipopuli quan Item Isayas altroueparla del te prima aduennono. tempo delmessia: abitera ellupo con lagniello: elpar do colcauretto ghiacera. Benche Eleazaro pontefice

et ARISTOBOLO inanzi a CRISTO et PHI LONE dopo CRISTO îtra glinterpetri giudei la pientissimi stimassino lelectere sacre percagione del tenso mistico douere essere per allegoria sposte & lo ro tale expositione temptassino: niente dimeno epue rili ingegni dimolti giudei leta deloro regniante Cri sto tale aspectono quale ladipingono leparole & co lori depoeti. Ma assai inuerita vivente Giesu negli animi deglihuomini nonpertinaci riluceua laurea ue rita & cranquillita dimente & ructo etterno. Et do po Giesu perle sue opere & sua doctrina: qualunche u uole frunce laeta del oro. La eterna pace agli buo mini condio per Gielu e conciliata. Benche etiam dio molci anni ELLVPO cioe elpiu potente princi pe opopulo. LAGNELLO che uuol dire elpiu de bile principe opopulo no diuoro. Erono inanzi a Gie su egentili & giudei intutte lecose traloro interamen te discordi dopo lui molti degiudel: moltissimi dege tili sotto ladoctrina sua concordanti dopinione & dico stumi uiuerono & uiuono. Tucto ilgiorno inmolti luogh: pemiracoli degli apostoli adueniua chemorsi deuelenosi animali non noceuono. Tucte queste co se alsecol delloro sapartengono. Pure inuerita elseco lo delloro nefructi delanimo piu tosto che delcorpo por sidebba & lefrasche depoeti lasciare afanciugli. Questo ancora Rabby Moyses giudico el qual disse nellibro degiudei. Guardati che non pensi neltem po del mellya lordine delmondo elprocello delle co se naturali inaltro modo che perlo usato douer essere

Siche quel che Isaya disse. ABITERA ELLVPO CON LAGNIELLO & e decto uelato perche si gnifica che Isdrael conuersera sicuro congli huomini mondani & iniqui che sifigurorono supi & : pardi.

Infin qui parla Moyse predecto.

MOISES. Nel deutero nomio. Seinfino atermi ni delcelo sarai dissipato indi tiritrarra el tuo signiore idio piglieratti & itroducerati nella terra che possede rono etuo padri. Egiudei perquesto aspectando esser conladiuto di Cristo congregati & ueggiendosi perca gion di Gielu dispersi non confessonocostui essere il uero messia. Aquali e darispondere che ladecta pro phetiadi Moyse allora fu adempiuta quando furono liberati dalla seruitu babyllonica. Allora come te stimonia Esdras el Re Ciro non solamente permisse tutti egiudei tornare impatria: ma etiamdio dette doni aque che tornassino. Et se pure alcuno conten dessi lapredecta congregatione atempi delmessia ap parteners. Rispondero che assaiper Giesu lanime pel peccato dissipate purche uoglino sicogregono allace lestepatria Questa sichiama da dauid terra deuiueti che disse credo uedere ebeni delsignore nella terra deuiueti Onde rabbi moises diegipto neldeuterono mio dice che nellelectere sacre inmolti modi sinomi na quel bene che e spirituale & diuino & che sichia ma ilmonte didio elsanto suo luogo. Luogo disanc tuario uia sancta portico delsignore templo delsigno re casa delsigniore & porta delsignore. Questo parla elpredecto Moyle. Ancora Rabbi Salomon & Rab

bi Abba leedificationideltempio descripta da Ezechi el stimono appartenersi ad gerusalem celeste. Ad dunque uani son coloro ehesperono chelmessia bedi fichi templo uisibile. ANCORA son uani quegli equali aspettono ehelpopulo disdrael sia dalui secon do luogo congregato. Nelterzo luogo fon uani que gli che stimono neltempo di Cristo tucti giudei do uersi saluare . Vdiamo Ieremia cosi dicente. Couer titeui figliuoli ritornando dicelsignore perchio sono iluostro huomo piglieroui uno percipta & due perco gregatione. Introduceroui infyon. Daroui epastori se condo ilmio quore: pascerannoui discientia & dostri na. Queste parole sidebbono intendere dellu tima re demptione che saspectaua da Cristo & non della re demptione . Dalla seruitu babyllonica come alcuni stimono perche nelmedesimo otesto sileggie. Inquel tempo chiameranno gierusalem lasedia delsignore et quiui siraguneranno nelnome dellignore tutte le gente. Pero Rabbi Salomon nellibro cahaneden le predecte parole dileremia cioe. lo uipiglero uno per cipta & due percongregatione : expone alproposito di quella ultima redemptione che dalloro saspetta. Per che quiul disse cost eleggiero egiusti & introdu cerogli insion. Diqui apparisce che nellustima redem ptione pelmessia nonsi saluon tucti glisdraelitici: ma egiustle quali sono molto meno numero cheglingiu si equali nonsi saluono. Perquesto disse il propheta. Vno percipta & due percongregatione ouero cogna tione. Quali dicha delnumero dimolti molto pochi

sissalueranno. Infin qui parla costui. Oltraquesto nel medesimo suogo uno degli antichi talmuthici dice Come di : CCCCCC: M: duomini che uscirono de egipto due soli cioe Calech & Iosue sidice che entro rono interra dipromissione: così neltempo delmessia debba aduenire & perquesto essere scripto da Osee. Et cantera quiui secondo edi della sua giouentu & se condo edi della sua adscensione dalla terra deegipto questo parla colui.

SACHARIAS. Parlando di Cristo dice. HEDI FICHERA TEMPLO ALSIGNORE. Aspet tono egiudei che Cristo hedifichi interra una grandis sima machina dipietre morte. Ma Giesu perarte di uina hedifico uno templo celeste divive pietre della nime. Laconsutatione dicostoro apparisce etiamdio

perle sopradette cose.

IHEREMIAS. Nedi dicolui cioe delmessia sisal uera giuda, & isdrael considanza habitera. Vogliono egiudei questi di dalpropheta nominati appartenersi aCristo perlemani del quale sperano inquellantiquo regnio & terreno esser ridocti & ripieni secondo lalor uoglia diricheze terrene. Ma noi diciamo perla gra tia & doctrina di Cristo Ianime diqualunque uuole cioe giudei & gentili: mondarsi dallanticha colpa per laqual mondatione habitar possino qui contale sidan za che dopo lapartenza tornino alcielo. GIVDA significa lageneratione degli huomini. Laqual tutta dallagiudea prese orrigine SISALVERA cioe seuor ra. Ma dache sisaluera Dalla colpa tracta da Adam

et habitera ilcelo. Debbiamo tenere améte ISDRA EL nella sacra scriptura significare alcuna uolta gli huomini diqualunque generatione :purche seguino eluero culto dello dio disdrael etiamdio se non sono discesi daysdrael & dalacob secondo ilsangue. Perla qual cosa ysaya oue tracta della propagatione delpo polo disdrael perla uocatione dellegenti facta sotto ladoctrina del messia. Dice spandero lospirito mio so pralseme tuo & cetera. Et germineranno trallerbe co me salci presso ariuoli . Et nelmedesimo contesto di chiara questa propagatione delseme disdrael ouero Giacob non essere solamente secondo laprogenie cor porale. Pero subgiugne costui dice. Io son delsigno re. Et colui sara chiamato nelnome di sacob. Et co stui scriuerra nella sua mano alsignore. Et nelnome sassimigliera adisrael . Infin qui parla il prophera . Co lui che dice. IO SONO DELSIGNIORE & di isdrael secondo lacarne. Delquale sadgiugne quello ET COLVI SARA CHIAMATO NEL NOME DITACOB. Quello che dopo questo se gue neltesto siriferisce acoloro che son simili aisdrael inopinione & incostumi. Onde Raby Salomon expo nendo queste parole NELNOME SASIMIGI I ERA AISDRAEL . Dice cosi . Costor sono quegli che dalculto degentili aluero culto didio siconuerto no. Equali son degni desser colnome disdrael chiama ti . Questo dice Salomone . Addunque quando pro pheti dicon isdrael saluarsi sottolmessia non intendo no questa o quella generatione di buomini ma qua

Iunche perculto & uita aysdrael & a GIACOB si mili sifanno. Et sepure tu uolessi perquesto nome giuda & isdrael inquello testo di Gieremia solamente significarsi el proprio populo didio concediano che co si sia: ma quegli che negorono ilfigliuolo didio inba stardirono & daromani furono puniti. Et quegli giu dei che loseguirono come traloro fecono molti et grandi huomini meritauono dessere coluero nome disdrael nominati. Et eprincipali tralloro per uno se gnio dato dadio innanzi allassedio di ierusalem nelre gnio delRe agrippa che era amicho deRomani fugiro no & cosi furono conservati. Edegnio ancora questo diconsideratione non pocha che ueramente indivino Pagolo apostolo che alcuni giudei doueuono essere pertinaci infin che tucti egentili pertu to siconuerti no a Cristo: finalmente quegli nelfine desecoli tucti couertirsi. Aquesto proposito adusse quella prophe tia . Verra disyon chi lieui & rinuoui laimpieta dala cob & questo e alloro el testamento mio quando aro leuati eloro peccati. Cosi finalmente netempi ordi nati fia saluo giuda & sara quello che diulnamente fu predecto uno pastore & uno ouile. Allora quello decto di Sacheria sadempiera inqueldi sara uno signo re & uno ilnome suo. Ancora ildetto di Sophonia. Allora rendero alpopulo ellabro electo acioche tut ti chiamino nelnome delfignore & seruino con uno homero. Agiugne quello di Ezechiel . Allora couer tiro laseruitu dalacob & aro misericordia alla chasa disdrael . Appunto aquesto e simile quello. Io ridu

eero lauostra seruitu datucti eluoghi. Ma dimanda si quando questo sara. Tucto ilgiorno dallaseruitu si delpeccatosi degli buomini siliberano perla urtu del messia qualunche giudei conuertir siuogliono. Etma xime apparira questo quando maxime uorranno che sara nelsecondo aduento di Cristo circha alfin delcor so mondano. Allora Cristo concerte arme contra gli pii mouera quelle battaglie lequali Sacheria dice nella futura guerra gierosalemitana douer uenire et dopo quello subgiugnie .INQVELDI SARA VNO SIGNORE&cetera Allora ilmessia poten temente . SPANDERA LIRA SVA SOPRA LEGENTI ET REGNI come Sophonia prophe ta minaccia & dopo il minacciare sobgiugnie quello. ALLORA RENDERO APOPOLI ET CE TERA. Inqueltempo che labattaglia di Gog & Ma gog descripta da Ezechiel adeffecto simandera dopo eltin della quale Ezechiel promette laredemptione disdrael nelmodo decto. ALLORA CONVER TIRO LASERVITVET CETERA. Cristo ad dunque nelprimo aduento conexemplo & opera sua uemente epeccati deuolenti emendo & perdono. Nelsecondo piu fortemente tractera questo effecto purgara conmagior rigidita Et glibuomini pertinaci colducha loro Anticristo subgiughera perche cosi ri chiede lordine didio della natura & della disciplina. DANIEL 10 guardauo nella uision dellanocte et ecco nenugoli delcielo quasi uno figliuol duomo ueniua & cetera Perqueste cose & simili egiudeiaspet

tono Cristo non bumile dabito & difortuna come Gie su: ma potente & magnifico non sanno bene che due sono gliaduenti di Cristo. Venne antiquamente hu mile aessere giudicato. Finalmente uerra magnifico agiudicare. CheDaniel parli qui dell'ultimo giudicio delmondo sidichiara quando subgiugnie. Sono posti etrnoi & sono aperti elibri. Che ilprimo aduento sia humile conmolti oraculi dipropheti disopra mostra mo. Alcum giudei leggiendo diuersi oraculi didiuer si aduenti introdussono duo Cristi. Luno figliuolo di Iioseph cioe perlungo hordine discendente da loseph padre deffrain apassione & amorte violenta subgietto Laltro discendente da Dauid el quale sogliono figliu ol di Dauid appellare el quale laltro Cristo ucciso ri suciti & ilregnio disdrael potentemente ristori. Costo ro manifestamente impazano perche lelectere sacre dauno peruno aduno uogliono lumana salute dipen dere & quando parlano di Cristo quasi sempre lochia mano figliuolo di Dauid odigiuda: ma di Gioseph pa dre deffrain non mai. Diqui Raby Moyses nellibro degiudici aducendo tucte leprincipali oppinioni del messia conchiude elmessia della generatione di Da uid douere essere & nessuna mentione fa daltro mes sia. Impazano adunque colorò che essendo sufficien te uno Cristo nerichiegono due Quanto piu recta mente noi peruno Giesu sufficientemente adempia no tutte leprofetie. Benche diuerse & sufficientemen te cenpiano. Questo Giesu sidice figliuolo duno cer to Ioseph quali per adoptione & custodia & fama & e

figliuolo di Dauit Re permadre discendente da Da uid : Giudicato su damondani una uolta humilmen te & unauolta magnisicamente giudicara ilmondo:

ISAIAS Sara laluce dellaluna come laluce del sole & cetera no parla qui detempi delprimo aduen to nequali non sidoueua mutare lordine delmondo comaltre uolte dicemo ma parla delsecolo doppolse condo aduento di Cristo. Non cesseranno doppo lul timo giuditio ecorpi celesti o glielementi ma elmo to loro elquale perchagione diriposo e ordinato . Sa ra dipoi perlaexuberantia dell'ume luniuerlo piu bel lo. Agiugne allora sisanera laferita delpopolo & lan ghustia dellasua piagha. Perche sidistruira lamorta lita indocta innoi pelpeccato deprimi parenti. Impe roche tucti glihuomini auita inmortale resurgeran no : Leragioni dellaresurrectione aducemo inquella nostra theologia laquale componemo alponte arri gnino nellauilla delnostro Giouanni chaualchanti a mico certamente uero & optimo. Dichiaramo aneho ra che Soroastre Mercurio & Platone laresurrectio ne decorpi predissono" : Che piu propheti degiudel chiara laponghino non sidubata.

ISAIAM Vedera elseme permoltisecoli:

DAVID. Porro nelsecolo delsecolo elsuo seme Inqueste due prophetie sipromecte a Cristo seme spi rituale non corporale. Similmente sacerdotio & regnio spirituale quando sidice apresso di Dauid tu se sacerdote inecterno secondo lordine dimeschisedech Et porro elsuo trono come edi delcielo Ancora dice

lasediatua idio nelsecolo delsecolo uirgha didirectio ne e lauirgha delregnio tuo. Dipoco poi subgiugnie quel che appartiene alnome delmessia dicedo sodio idio tuo tunse conolio diletitia sopra etuo consorti Perche costul piu excellentemente che tutti e Re su unto & sacrato perchepiu diuinamente & secterno

NATHAM. Fu mandato dadio apredirre a Da uid delmessia che dilui nascer douea: Queste cose poi che saranno adempiuti edi tuoi dormirai cotuoi padri & risuscitero esseme tuo doppo te el quale sara deltuo uentre: Costui adunque elquale nasce dopo lamorte di Dauid non puo essere Salamone. Anzi e mellia Re etterno non temporale come fu Salamo ne elquale non bedifica tempio temporale adio co me salamone ma etterno. Perche cosi seguita iddio a Natham. Ristorero ilsuo regnio costui hedifichera lacasa alnome mio: Dirizero elsuo trono inecterno To glisaro padre & lui misara figliuolo Questo e per chelmessia e piufigliulo didio che di Dauid. Dipo co poi agiugnie. El regnio suo sara inecterno nelcon specto mio: Che significha che sara imbeni spirituali non corporali pero subgugnie. Elsuo trono sara ere cto inetterno: Machometto intendendo questo re gnio alquanto meglio che pertinaci giudei disse nel loalcorano. ELVERBO DIDIO GIESV CRIS TO FIGLIVOLO DIMARIA MANDA TO FY DALCREATORE DELMONDO PERCHE FUSSI LAFACCIA DITUTTE LEGENTIINQ VESTO SECOLO ET

NELFVTVRO: Tale fu el regnio di Gielu na zereno quale sipromecte a Cristo dapropheti pero lui disse ciregnio mio non e diquesto mondo . Espo tefici suoi subcessori nellecose spirituali lascio limpe rio. Laiurilditione dequali inquanto eglino sono po tefici & uicharii di Cristo allecose spirituali proprio sistende · Ma ladominatione & administratione delle cose terrene e apotefici come accidentale no inquan to sono uicharn di Cristo ma inquanto heredi di Go stantino: Queste cose diciamo non perleuare alpon tifice lauctorita dellecose temporali laquale inueri ta possiede Benche come uncerto accidente sanzal quale . CCC anni antichamente furono potefici ue ri & estere possono. Ma diciamo questo perschifare conquesta uerita piu facilmente lesaette deglinsidio si giudei : Perche doue Daniello sotto lesigure di: IIII: bestie disegnia :IIII regni tucti egiudei per la quarta bestia uogliono sintenda limperio romano Et perche Daniello disse la quarta bestia douere esse re distructa pelregnio chelodio delclelo doueua sus citare expoghono egiudei che lomperio romano nel loaduento delmessia debba chadere Agiunghono el regnio dellachiesa essere quel medesimo che lanti cho romano benche piu strecto. Onde conchiugho no essere regnio iniquo dapoiche pelmessia dalloro aspectato sia distructo. Ilche confermono perquesto che Daniello disse che della quarta bestia giermina uno cornicino che dice parole cotro alexcello Qual uogliono fussi Giesu & sia ilsuo uichario . Questa fi

ctione e falsa perche lasubstantia delregnio romano consiste nellecuse corporali & lasubstantia delregnio cristiano nell'ecose sanza corpo: Sono adunque regni diuersi onde anchora oggi ueggiamo elnostro im peradore dalpontefice eisere distinto. Dice anchora Daniello che quel corno faceua ghuerra ontro alan Mi equali soprafaceua. Ilche di Giesu & deluichario suo simile alui no sipuo intendere: Agiugni che Da niello nelluogho medesimo predisse laquarta bestia perire quando uerra colui come figliuslo dell'uomo nenugoli delcielo & cetera · Tucto questo nelsecon do aduento di Cristo sadempiera quando conmaesta et potentia somma uerra agiudichare: Ma inessuno modo nelloaduento primo nel quale non magnifico ma come pietra isuelta & come abiecto douere ueni re da Daniello sidisegnia. Q VEL CORNICINO sara Anticristo PICCOLO: perche Anticristo nas cera dellapiu uile feccia degiudei Appichasi ALLA QVARTA BESTIA. uuol dire allapotentia ty rannicha. Perche questa bestia significa luniuersa ty rannia delmondo dalprincipio desecoli infino alfine laquale cadera insieme colsommo tiranno Anticristo Nelsecondo aduento dicristo agiudichare circhalfine delmondo perche Daniello dice ELGIVditio SE DE: & dice anchora SVBITO ILFINE. Sono al cuni che uogliono quelcorno significhare non sola mente Anticristo ma etiamdio latyrannicha beresia et leheretica tyrannide di Macometto Redarabia Costoro uogliono che come Giouanni batista fu in

rsc

no Ne

nti

magine & precursore di Cristo: Cosi Macometto sia di Anticristo: Ma che laquarta bestia disegni luni uersa tyrannia inqualunque parte delmondo sissia cominciando dallapotenza romana infino ad Anticri sto & alfine delmondo Perquesto simanifesta che tu chi egiudei etiamdio aconsentono perlaprima bestia significarsi luniuersa tirannia delmondo dalprincipio delmodo infino adnabuchodinosorre. Imperoche el fine dellecose debba conqualche proportione obser uare eltenore delsuo principio.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nencini inc. 86

## CAPITOLO. XXVIIII. CONTRO AGI VDEI CHE SONO MISERI INVENDEC TA DICRISTO.

EALCYNO LEST ORIE DE GLI

Hebrei considera trouerra che mai non fu rono dagraue calamita oppressati:se non quando qualche turpissima sceleratezza conmissono Inanzi alla seruitu babbillonicha caddo no inidolatria et riempierono leuie digierusalem del sangue depropheti: come nellibro de Re sileggie: et altridelicti conmissono simili aquesti. Perquesta col pa patirono nellaregione babbillonicha seruitu danni LXX. Dipoi infino atempi delnostro Giesu quasi as sai giustamente uissono. Elquale non tractorono al trimenti chessitractassino epropheti inanzi alui afine dilui mandati. Concioliacola chepoi cheuccilono Gi esu esquale uccisono come dice Cornelio tacito gen tile perpontio pilato proccuratore dell'agiudea impe rante Tiberio piutempo & piu acerbamente chemai inanzi sieno puniti enecessario che alloraconmettessi no scelerateza piu abbominabile che lydolatria & uc cisione depropheti. Onde Ieremia dice. Nonmi udi rono & non inchinorono eloro occhi: ma indurorono elcapo loro & feciono peggio chepadri loro. Questo dimostra che Giesu fu vero messia & piuche prophe ta & piuche huomo d'uino. Anzi ueramente fu dio.

Ditemi ogudei perqual cagione inqueluostro uo lume dinuoue leggi titolato thalmuth el quale con gregasti anni circha: CCCC: dopo Giesu facesti com

tro acristiani leggi piucrudeli che Nerone & Domiti ano pensare potessino noessendo uoi dispersi dacristia ni madagli idoalrtii romani. Ditemi perche treuolte ildi almeno nelleuostre orationi contro noi uelenose biestemie saettate: concio sia chenoi preghiamo dio peruoi. Et piudol cemente che macomettisti inuerso uoi ciportiamo. Voi non stimate la leggie cristiana ei sere piu uile che lamacomettista mapiu nobile. Ma credo che lanatura occultamente stimola gli animi uostri aodiare ecristiani per che per cagione di Giesu cristo uidissipo la iustitia diuina: Edaconsiderare in chemodo alla uendecta cristiana uoimedesimi desti lauia: Certamente per che molti trauoi perla impia negligentia & ingnorantia dellescripture noncredero no che Giesu essendo sanza arme fusse iluero messia pero subito aspectando unaltro come dice Suetonio Oueramente gia hauendolo come molti intrauoi sti mauano elquale hauesse potentia darme : daromani audacemente uiribellasti; perlaqual rebellione lacip ta distructa su dasondamenti glihuomini uccisi suro no et dispersi. Queste cose habbiamo da Suctorio.

Adunque scte dextructi perche a Giesucristo non credesti: Questo possiamo perleparole deluostro Io sepho cofermare che induce piu segni dellaira diuina contro auoi et afferma nella somma uostra celebrita lacitta di Ierusalem esser da Romani assediata. Egsie certo cheuoi neglianni preteriti negiorni dellamede sima solempnita haueui uccio Cristo. Agiugne Iospho che Tito elquale haueua assediata sacitta so

leua dire permolti grandi segni dio essere intalmodo contro agiudei indegnato che temeua nonsi indegnas si contro allui seperdonassi agiudei. Perlaquale cosa benche Tito non fusse crudele neancora Vespasiano. nientedimeno perinpulso diuino piucrudelmente an zi piu iustamente sitracto laguerra che mai piu faces sino e Romani. In quella citta come Josepho che su presente testimonia: undici uolte cento milia huomi ni disame perirono et diserro. Ilmedesimo conferma Phylostrato nella uita di Appollonio theaeno con queste parole. Tito presa Ierusalem riempie dicorpi morti tutti eluoghi intorno. Legenti uicine uoleua no perlauictoria coronarlo. Rispuose Tito ditale ho nore nonesser degno : perche non era lui diquelle ope re auctore: ma era suto instrumento didio ilquale li dimostraua lira sua contro agiudei. Infino qui parla Philostrato. Fu iquello assedio Vespasiano elquale poiche dissipata lacitta hebbe trionphato come narra Suetonio. Subito presente elpopolo due miracoli fe ce: perche solamente coltacto curo uno zoppo & un ciecho. Costui nientedimeno nemai prima nemai poi simile cosa bauer facto sinarra. Et benche assai iusto nientedimeno non fu huomo disanctita degno difare miracoli odarte &scientia tale: ma conoscesi che per di uino aiuto allora fece quegli miracoli quando per diuino impulso elsangue cristiano uendicato haueua Oltre aquesto che direte uoi aquesta parte omiseri che nosolamente una uolta oalmeno brieue tempo

fusti aflicti: come sogliono quegli cheperbumani de licti portano pene: ma come quegli che ad pititione delsempiterno dio percolpa dimaiesta offesa pene pa tite mogni luogho & sempre miserabili andate erran do. Et meritamente perche sempre peccate: siperche lete pertinacia siperche almisterio di Cristo derogate Benche molte nationi acristiani contraposte si ieno: niente dimeno piu rigidamente uoi che glialtri fusti sete sarete puniti: perche antichamente sopraglialtei honorati dadio troppo fusti ingrati: epropheti & Cri As uccidesti. Et ancora primi tra tutti e pericoutori tendeui insidie a cristiani ingiudea tribulandogli con rapine & occisioni et pertutte legenti condiuersi agua ti. Destauate pertutto contro aloro lesorze degenti li. Onde perexemplo et instigatione dimolti giudei erono ecristiani pertutto lacerati. Ma el ducha cele stiale l'exercito suo daogniparte tronchato ristoraua conmodi mirabili & mirabilmente moltiplicaua Che perlauendecta di Cristo uoi fussi dissipati: ancora ma umeth confessadicendo nel alcorano che dio libero lanima di Gielu dell'emani degiudei riduxela ale et exaltolla & propole eleguaci di Cristo asuoi persecu tori etiam infino alfindelmondo. Et dilibero cheg lin creduli giudei priuati dogni uendicatore & tutore in questa uita & nellaltra disomme pene fussin cruciati questo parla Maumeth. Ma udite ancora el uostro Moyse degipto nellibro degiudici ordinarii cosi dice te Gielu nazareno parue chefusii el messia se uccifo

perla sententia degiudici sucagione che israel perisse dicoltello. Queste sono leparole di Moyse. Maladi umagiustitia anni circa: XXXX: dopo giesu indugio lesomme uostre pene. Acioche uoi tempo dipeniten tia hauessi & loexordio della leggie cristiana stante la uostra citta & rimossa, laconfusione delle cose & dete pi piuchiaramente atutti secoli noto sisacessi. Adué ne ancora che stante lauostra citta ecristiani poterono conpiu uiolentia essere dauoi tormentati & conpiu ue ra examina, emartiri approuati. Puniui Cristo non co lemani decristiani: madidolatrii: permostrare chesuo cristiani sanza alcuna uiolentia poteuano regnare et uiuere douieno.

RESVMMESI LAPRVOVA DELLACRI STIANA VENDECTA INTRE CAPI.

ER CHE TYTTO ELGIORNO

uarie cagioni diquesta uostra calamita di ligentemente pensate periscifare lacolpa dell'uccision cristiana: parmi darisummere

questa cosa daprincipio intre capi: Stimo esser neces sario che tre cose principali concorrino inquella sce lerateza perlacolpa della quale siate dispersi: Lapri ma equella laqual daprincipio tocchammo cioe che questa scelerateza sia molto piu graue che quella colpa: perlauque antichamente tribulati susti ibabil lonia. Et almeno tanto piu graue quanto laconditio uostra dopo Giesu einpeggior grado che nella babil lonicha faticha: Questa calamita incomncio daucci sione deuostri inessabile & uilissimauenditione dique

gli & altre volte et maxime inierusalem sotto Tito et Imbyter sotto Adriano. Et questo non aduenne nellacalamita chefu inanzi a Cristo Ancora nellaltre dispersioni uoi haueui inmolti luoghi alquanti duchi diuostra generatione honorati: & conservaui ellegip timo culto desacrificii uostri intero. Inquesta pel con trario. Oltre aquesto dio allora conuisitationi dipro pheti uiconsolaua: equali uiprometteuono presta li beratione qualfu Ezechiel & Hyeremia. Oueramen te uelamonstrauono quasi presente qualfu Daniello Esdras Ageus & Sacharias. Onde apparisce che dio allora uistimaua come figliuoli non come oggi uaue ua pernimici. Non uedete uoi chenonhauete prophe ta alcuno dopo Giesu. La qualcosa uiminaccio elpsal mo dicendo. Gia none propheta & nonci ricogniosce ra piu. Perche cagione dio ua inmaggior parte priua ti diuita & interamente disacerdotio regnio & prophe ti gia permolti seculi: Permostrare hauerui gia gran tempo rifiutati come rebelli fuori dognisperanza et beredita diuina: Adunque inche modo potete aspec tar dacolui elmessia dalqual non impetrate piu nun tii & similitudini delmessia: Finalmente altre uolte fusti mandati perbrieue tempo incerte provincie Do po Giesu pertuttol tempo & pertuttolmondo exter minati sete come quegli che quando uccidesti Giesu peccasti proprio contra esso dio elquale e inògni luo gho & sempre quando uccidesti epropheti: allora pec casti contro anuntii didio. Quando adorasti glidoli: togliesti adio lomperio perquanto era inuoi thor che

uirestaua poi altro senonche mettessi mano nellaper sona propria didio. Se addunque uccidendo Giesu co mettesti scelerateza maggiore chelluccisione depro pheti et lidolatria allora certamente manumettesti lapersona divina. Et peraduerso semai manumettesti impiamente lapersona diuina allora solo pote essere questo quado ingiuriasti Giesu elquale solo nelmo do solamente conleuirtu & miracoli monstro se esser uero figliuolo delsommo dio & dessere iddio. Del la prima parte edecto affai: Nelsecodo luogho aque sta uostra colpa per laquale siate miseri sappartiene che atutti uoi inogni luogho & sempre sia comune. Perche ciascuno diuoi cotinuamente & inogniluogho ba misera uita. Ma nessuna altra scellerateza sipuo pensare: nella quale tutti & continua mente siateincol pati senonquesta cheuoi uituperate lauita di Giesu et desuol discepoli & lodate luccisione di quegli: Perlaqualcagione dell'acristiana uccissone sete parte cipi: Ilche cosi toccho Ieremia: Che uolete uoi me cho ingudicio contendere: tutti uoi contrame pecca sti: Ma perche uoi uituperate iluitello fabbrichato inorbe & luccision depropheti & nonhauete inclinatio ne asimil peccato: Seguita che innessun modo ditale peccato sete partecipi: Errono adunque coloro equa li dicono uoi essere daquesta calamita oppressati per hauere occisi epropheti & adorati glidoli Laterza codirione che sirichiede allacolpa chee cagione ditan ta miseria equesta che lasia occulta & auoi ingnota. Perche iquel uostro libro Talmuthico chesintitola magnila sidimanda per qual cagione agiudei peregri nanti inbabillonya supredetto eltermino ditale assisti tione Laqual cosa yeremia cosi testimonia Poi che saram siniti ibabillonia anni: LXX: wisiterouui Ma iquesta uostra dispersione dopo Tito noue predetto mai termino alcuno diuostra miseria Adquesto qui ui cosi sirisponde Allora acholoro su monstro elsine demali. Sicchome lacolpa persa quale patiuono que gli mali su aperta. Ma accostoro aquali e ignoto la cospa e ignoto ilsine. Questo qui ui siparla: certame te nessuna altra conmune scelerateza uostra e intera mente atucti uoi ignota senonquelle cose che euostri conmissono contro agiesu Et uoi saprouate. Perche non solamente non sapete quello essere male. Ma essendo pessimo optimo sostimate:

CAPITOLO.XXX.CONFIRMATIO NE DELLE COSE NOSTRE PERLE CO SE GIVDAICHE CONTRA EGIVDEI:

DELIBRI SACRI:

Oi portatepertutto ogiudei peruolunpta didio elibri depropheti inebraycho pequa li e lecito acciaschuno intendere che ecri stiani non anno fincto eprophetici testimo ni. Questo cosi toccho dauid. Elmio dio mi ha dimo stro denimici miei non gliuccidere accio che non si dimentichi laleggie tua ma nella tuauirtu glidisper gi Cosi adunque benche maluolentieri sete testimo i dellanostra uerita pertutto Habbiamo elibri depro pheti translati dapiu doppo cristo ingrecho & inlati

no. Habbiamo ancora quella translatione fatta apre sso ilre Ptolomeo anni piu che. CCC. inanzi acristo da: LXXII. giudei electi da Eleazoro pontefice tra tucti egiudei excellerissimi come scriue Aristeo gre co familiare di Ptolomeo elquale alatrassatione pre detta fu presente: Et ancora loscriue Giosafo Agiun gono che il Re percagione didetta translatione rico pero conlepecunie suecento: M: giudei cheerono ser ui inegipto: Dono incredibili doni altempio & alpon tefice: Et mirabil mente honoro etraductori: Laqua le translatione uolentieriuso percouincere questa per fida plebegiudaichaconlarme deloroegregii traducto ri: Nonsi debba stimare chefussono uitiati dacristiani queg'i libri equali grantempo inanzi pelmon lo ero no sparti maxime daprimi cristiani equali colproprio sanguedifendeuono e misteri didecti libri comecosa dacielo mandata:

DEMIRACOLI ENIAMO AMIRACOLI EQVA

li uoi nonegate anzi impiu uostre istorie confermate giesu et gliappostoli hauer fatti miracoli. Ma diama te

fatti miracoli. Ma dicono trauoi alcuni che gielu mendico apresso gliegiptii inpueritia impo chi anni infino alsomo inparo lartemagycha cosa dissi cile sopra modo la quale tanti & tanto grandi philo sophi equali da ogni parte delmondo correuano ale gipto non poterano etiam ineta perfecta imolti anni inminima parte inparare: Dimandianui qualmago altre uolte essendopublicamente consomma ignomi

ma preso & occiso pôte subito coleguire dessere quasi pertucto sommo dio stimato Quale artemagicha uso rono quelli rozipescatori morto giesu equali bisogno che miracoli facessino altrimente giesu ucciso tutta lauctorita inbrieuetempo perduta arebbe Siglierono magi perche nonsecondoluso deglihuomini ambitiosi predicauonoloromedesimi piupresto chegiesu medico publicamente conignominia ucciso. Insegnatemi con che arte quellirustici peschatori presono conloro reti Paulo & Appollo giudei sopratutti glihuomini doc tissimi & molti altri docti et clarissimi asostenere la morte. Rispondetemi come Pagolo iganno Hiroteo et Dyonisio ariopagita philosophi ditutti eplatonici excellentissimi & molti altrisimili. Oltraquesto che giocondita oche utilita era proposta loro dimagicha equali tutto ilgiorno non peramore dise ma di Cristo pericolauono. Finalmente come altrauolta dissi elsi ne diquesta disciplina sanctissimo manifestamente di chiara che Cristo & suoi discepoli nopermagicha ma perdiuinita feciono miracoli. Hauete unolibro della uita di Giesu nazareno nel quale sileggie che Giesu intraglialtrimiracoli chequiui molti sinarrono etiam dio risuscito ilmorto perche solo sapeua rectamente pronuntiare quello nome proprio didio che apresso diuoi sopra glialtri euenerando et perche ecomposto solo diquatro lettere et qulle sono uocali congran dissima dificulta sipronuntia ha questo suono Hieho uabi. Che significa: Fu esara. Questa elopinione del la maggiorparte degiudei. Secosi e nonhauendo uoi

piusancta cosa chel predectonome & perquesto non si potendo perquello cose inpie confermare sanzadubio ediuina ladoctrina delnostro cristo: Laquale crebbe come dite uoiperuirtu diquellodiuinissimonome te come diciamo noi peruirtu didio.

TESTIMONIO DI GIOVANNI BAP

TISTA ET DIGIOSAPHO.

IMANETEVI GIA DELLEVOstre stultitie o miseri giudei. Rispondetemi se moi credete aquello huomo diuino Gio uanni baptista: el quale saza exceptione

edatutto elmondo honorato. Et come dice Giosafo era inuerita & publicamente erastimato ditutteleuir tu exemplo: Alquale comeadoraculo innumerabile turba digiudei & daltri buomini daogni parte parte Questo testimonia eluostro Giosapho: Questo Giouanni publicamete sanza alcuno dubbio affermauaquesto Gielu esser messia et comando che tutti loseguissino. Certamente se non lauessi molto confermato nonharebono tuttiquegli chealloraparlo rono di Gielu facto elfodamento loro daltestimonio et confermatione di Giouanni baptista et costui con somme lode celebrato. Chie quelchenonsappia che euangelisti tractano lauita di Cristo & di Giouanni baptista insieme. Macometto etiamdio intendendo lasancta amicitia diquesti due nelmedesimo capitolo dello alchorano canto lanativita & lode di Cristo et di Giouanni. Appello Gielu spirito & uerbo didio et melmedesimo luogho disse Giouanni essere grande

propheta confermatore deluerbo diuino: Et certa mente Giouanni confermo inmodo Cristo che Cristo eprimi discepolisuoi ebbe dellagreggie digiouanni Fi nalmente udite quelche giosafo uoitro parla di Cri sto nellibro della antiquita giudaicha elquale ingre co compose. Come etiamdio inanzi a Constantino ne gliantichi uolumi greci & latini sileggeua & leggesi secondo che dichiara Eusebio & Ieronimo. Et nonpo teuano essere tanto adulterati quelibri equalierono tanto publicati & erono insomma auctorita apresso a tutti spetialmente inqueltempo nelquale ecristiani erono molto piu cheglialtri sottoposti per tutto aca Iumpniatori. Nientedimeno nontrouo costoro infa mati dalcuni denimici chehabbino deprauato Giola fo e propheti. Ma ueniamo Agiosapho Fu inque medesimi tempi Iesu buomo sapiente segli elecito chiamare colui huomo perche faceua operemirabili et daua doctrina aqualunque uolentieri udiua elue ro: molti giudei & moltigentili loseguirono Questo era Cristo. Pilato perla accusatione deprincipali di nostra gente locondeno allacroce. Nollabbandonoro no pero coloro che daprincipio lamorano: perche ap pari loro elterzodi uiuo come epropheti diuinamen te spirati questo et altri miracoli dilui innumerabili predissono. Et infino aquesto di perseuera esnome et lageneratione decristiani dalui nominati. Altroue ancora parla cosi Anano secelapidare Iacopo fratello di Giesu . Elquale sidice Cristo Accusandolo quasi cotrafacente alla leggie . Maquegli che appariuano

essere moderatissimi sopra tutti eciptadini & solleci ti nelconseruare laintegrita della leggie grauemente seneturborono. Siche mandorono, nascosamente alre pregandolo che scriuessi a Anano che nonconmettes si simile cose perche non sera rectamente gouernato Infino qui parla Giosapho.

DELLARESVRRECTIONE DICRISTO NONHAVETE ARDIRE NEGA

re glialtrimiracoli dicristo perche furono facti spello & molti & inpresentia del popo lo & permolti sicantano. Ma negate lare

surrectione perche non fu nota atuttolpopolo.Ben che molti diquella parlassino. Pur uedete questa es sere confermata da Iosepho. Hor nonsapete uoi che non era lecito chelcorpo digielu dopo lasurrectione facto inmortale et diuino simanifestassi agli ochi di qualunque mortale Ma solamente dicoloro che ero no ordinati testimonii dadio aglialtri. Vidono Gie su Risucitato damorte spesso molte persone XXXX: di & non solo gliapostoli & discepoli. Ma etiamdio piu che: CCCCC: persone insieme con

gregate : Questo testimonia Pagholo appostolo di cendo molti dicoloro ancora mentre che scriueua questo essere inuita: Et che risucitasse Giesu nonsola mente coloro appruouono ma etiamdio mille. M: dihuomini giudei & gientili equali come coloro solo perlagloria di Cristo publicaméte & conignominia uc ciso offerirono lormedesimi acerta & acerbissima

morte.

## CAPITOLO . XXXI. : CONFIRMATI ONE DELLATRINITA DIVINA ET DE LLADIVINITA DICRISTO PERLECOSE GIVDAICHE

trinita diuina oimpii giudei deuostri mis terii troppo ignoranti. Leggiete e comen ti deuostri doctori sopra quelsalmo. Iddio dio signo re parlo & chiamo laterra • Quiui sidimanda perqua le cagione elpsalmo tre uolte chiama Dio Et rispon disi perdimostrare che Dio conquegli trenomi creo elsecolo Secondo tre proprieta conlequali su creato

disi perdimostrare che Dio conquegli trenomi creo elsecolo Secondo tre proprieta conlequali su creato elmondo. Queste sonosapientia scientia & prudentia come neprouerbii disalamone sileggie. Elsignore nel lasapientia fondo laterra Ordino ecieli nellapruden tia gliabissi nellasuascientia trabocchono. Ancora tre uolte sinomina dio nelexodo Iosono ilsignore diotuo dio zelatore & cetera: Ecco trenomidiuini Secodo tre proprieta Didio conlequali sono constitute tutte le cose Leggiesi similmente nellibro disosue dio dio si gnore lui losa queste cose sono inquecomenti simile expositione trouerrete neuostricomenti sopralgenesi maxime inquella parte. Nel principio creo diocielo et terra oue Rabbi eleazar dice non ecreatolmondo senon peluerbo ouero coluerbodidio come sitruoua nelpsaltero coluerbo delsignore sono fermati e cieli. Et seguita nelluogo medesimo cosi. Rabi simeon dis se inspiro ouero isufflo dio lospiritosancto & fucreato ilmondo: Come nelpsalmo sileggie colospirito pella

bocchasua ogni uirtu ouero exercito loroqueste cose qui sono. Voi negate che dio abbi figliuolnaturale. Cioe della medesima natura chellui niente dimeno dio disse nepsalmituse miofigliuolo oggitogenerato nonsipuo dire questo degliangeli & deglianimi equa li non sono generati ma creati perche non sonodisub stantia didio ma dinulla facti dadio Et pero se alcuna uolta sichiamono nelle sacre lettere figliuoli didio nientedimeno non sidicono mai dallui generati: Dis se oggi cioe nello etterno oggi che significa inquello presente stato della eternita: El quale non ba princi pio ne fine cioche edella substantia didio & intradio e etterno. Ondenelpsalmo idio elgiudicioda al Re & ce tera. Que manifestamente delfigliuolodidio sitracta diquesto figliuolo sidice. Sara el nomesuo nesecoli et inanzi alsole sta elnome suo: Et che delfigliuolo didio eterno: Siparli quello cidichiarache doue lano stra trassation dice sta eltesto hebraycho ha ynnon la quale dictione sidiriua da Hyn Nin e il sigliuolo yn non adunque non significa altro che figliuolo genito nato absoluto: Che dio abbi figliuolo salomone ne prouerbi testimonia chi sale incielo et chi nescien de chi contene collesuemani sospirito chi raguno lacque quasi inuestimento chi suscito tuttietermini dellater ra quale e elnome suo quale e elnome delsuo figli uolo dinmelo settu losay: Vdite ancora Isaya checosi dice. Sanctus: Sanctus: Signiore iddio de gliexerciti treuolte. Sanctus significa latrinita del le persone diuine Signoreinsingulare significa lunicha

fubstantia didio poidice piena etutta laterra dellasua gloria. Questo significa lassunptione delluomo fac ta daluerbo didio. Impero che nelmedesimo luogho Isaya conlloca iddio innuno trono insigura dhuomo

Et permostrare che uoi nonne intenderesti bene questi misterii aggiungnie molte parole della uostra cecita & surdita & pertinacia: lequali altrauolta narra mo. Induce altroue iddio cosi dicente. Venite ame Vdite · Queste cose daprincipio uiparlai. Et nondina scosto. Eroui daquel tempo nelquale sono facte et ora elsignioreiddio & lospiritosuo mamandato. Adun que coluielquale DAPRincipio cioe della leggie no parlo DInascosto cioe perchepalesemente nel monte sinai doue tuttolpopolo udiua elquale ctiam iquel tempo era iui che uuoldire essodio datore della leg gie hora e dadio mandato. Questo importa chelfigli uolo iddio generato dalpadre iddio assumpselanatura humana. Ancora lospirito didio mandacostui perche perlospirito sancto e facta lacongiunctione didio et dellohuomo: Luno et laltro dicostoro chemandono necessariamente e iddio: dapoi cheiddio e chiemanda to: Et benche sia uno iddio nientedimeno una certa ineffabile distintione eintra coloro che mandano et colui chemandato: & che coluiche e inducto qui co me parlante siaesso iddio simanifesta perle parole an tecedenti oue dice: lo sono ilprimo io sono lultimo Lamia mano fondo laterra: Manifestasi ancora per le sequenzi: Imperoche dopo tutte leparole danoi allegate soggiugne: Queste cose dice illignore rede

tore tuo sancto disdrael debbasi ancora udire elcan to didauit. Que andero dallo spirito tuo: Que fuggi ro dallatua faccia! Seio saliro incielo tu uise & cetera Inqueste parole unole chello spirito di Dio inogni luogo siacertamente egiudel ecristiani solo diDio inogni luogo essere stimono perla qualcosa siconpre de cheeldetto spirito noe una certa spiratione fuori di dio maelospirito sancto & cetera esso Dio delquale disse: Iob. L'ospirito didio mifece Lospiraculo delom nipotete midette uita: Mafare lanima delluomo & uiuificare e officio solamente di Dio: Oltraquelto si dimanda inqueuostri conmenti sopralgenesi che cosa sia quello spirito didio elquale sopra lacque sispan deux et Rispondesi Questo e lospirito delmessia delquale in Isaya sileggie . Riposerassi sopra lui lospirito delsignore Spirito disapietia et dintelletto Questo e nedetti comenti: Onde sidichiara che que llo spirito e dio & che messia edio: Ancora nemedesi mi Comenti dice Raby Simeon checofa e quella che nelpsamo sileggie : perlo spirito della boccha sua o gni uirtu loro: Et rispondisi questo uuoldire chedio spiro lospirito della boccha sua & su creatolmondo Adgiugnesi a queste cose che Raby Moises gerunden se exponendo nel principio creo dio celo & terra dice nel principio cioe nella sapientia la quale e principio depricipii: & pero nella translatione Ihierosolimita na Inluogo diquelche dicie NEL principio sitruo ua nella sapientia: Et che indio sia una certa sapienti a dadio concepta abetterno come progenie : Salomo

propheta cosi dichiara inducendo aparlare lasapien tia. Abscoltate perche debbo gramcose parlare. Idio mipossede nelprincipio dellesue uie prima che cola alcuni facessi diprincipio abetterno sono ordinata & daglianti bi secoli innnazi che sifacessi laterra no ero no ancora gliabissi & io ero gia concepta. No ancora lesonti dellacque uersauano nelegrauimole demoti stauano innanzi acolli ero partorita ancora nonaueua facto laterra & efiumi & egangheri dellaterra. Quan do preparaua eceli. Ero presente. Quando concerti leggie & giro itorniaua gliabilli & cetera Infino aque lla parte ero consui tutte lecose conponente inques te parole sintende che questa sapientia abetterno no solamente FRA: concepta ma etiamdio SIPArtori ua. Anzi come gia altucto adempiuta ERA: presen te. Et come peruncerto suo modo distinsta dalgene rante ERA conlui & era TVTTE: lecose compo nente come quella che e esso dio laquale benche dal padre sia generata nientedimeno sempre su colpadre perche quelle cose che sanza moto sifanno inuno mo mento sifanno. Et queste mentre che sifanno gia so no Siccome laria mentre chessillumina gia è illumi nata. Et lauerita et ragion dellecose mentre sintende e intesa addunque il uerbo & essa ragion didio perche sigenera sanzamoto & imodoitelle Auale sigenera pe ro mentre che sicocepe igia siparturisce. Mentre che sipartorisce insieme e presente. Et insieme tucte leco se compone: Questa e sententia antiquissima ap preso uostri antecessori. Perche Moyse disse NEI

PRINCIPIO: creo Eloyn cioe dii & cetera ELO yn e numero prulare perche elsingular suo e Eluel CREO: e singulare: Certo perche innuna semprice essentia didio e uno certo numero dipersone: Pero Moise & molti altri hebrei insolo dio anno obserua to questo modo diparlare usando elnome plurale & uerbo sin gulare & cosi peraduerso · Significasi elsimi le numero indio etiam nelultimo libro dilosue: No potrai seruire addio: PERCHE: dio e sancto lui la hebrayca uerita dice perche dio sancti lui Ieremia an cora: VOI aueteperuertito leparole didio uiuente si gnore degliexerciti dio uostro: Lauerita ebraycha di ce: ELOIN · Habyn cioe deglidil uiuenti: Maquel che segulta lacome noi singulare Cogiugnesi elnome didio plurale aluerbo plurale nelsecondo libro deRe QVALE gente e come elpopolo disdrael perlaqua le ando dio perricomperarsela inpopulo: Lauerita ebraycha dice: ANDORONO : Eloin cloe glidil Ancora sileggie nelle eclessaste Q VALE equelbuo mo che possa seguire el Re suo factore : Eltesto ebray co dice: Q VALE: e quel huomo che entri dopolRe elquale gia lofecono. Dauíz quando dice adio Vnxe ti dio dio tuo conolio diletitia & cetera Pone differe tia indio traccolui che e uncto & colui che unge: An zi coloro che ungono: Perche accenno elfigliuolo el quale e uncto Et ancora elpadre & lospirito quando disse degliungenti DIO. dio. Et che quius parli adio simanifesta perleparole antecedenti perche predisse Lasedia tua dio & cetera Etiamdio quandodice didio

suo signore Disse ilsignore alsignormio siedi allaman dextra Pone diferentia personale intracolui che sie de alladextra & colui apressolqual siede Et che que sti due sieno innatura conuenienti. Latranslatione cal dea cinsegnia laqual dice . DISSE elsignore aluerbo suo · Apparisce ancora perquelle cose lequali nelpsal mo medesimo seguono. Deluentre innanzi allucifero tigenerai. Significa innanzi allecreature tigenerai. De tro ame dell'intima mia substantia. Questo solamen te siconuiene addio figliuolo didio Nientedimeno dua persone simostrono quando dice TIGENERAL perche elgenerante & elgenerato sono secondo perso ni differenti: Ma che andiamo piu uagando Moise questa cosa dichiara dicedo Disse iddio facciamo lubo mo aymagine & similitudine nostra. Et sogiugne sece iddio lubomo inque la oratione due uolte attribuis ce addio proprieta singulare cioe sanza numero dipiu Et due uolte numero plurale perdichiarare piu effica ceméte che nell'unita dellessentia enumero diper one Debbasi tenere amente che benche nell'artefice hu mano lapotentia sapientia et uolonta. Ouero bonta sieno inqualche modo differenti nientedimeno nessu no pertal disferentia dice quello artefice seceno et peraduerso quegli arressci cifece perche quelle tre proprieta dell'artefice non costituiscono differentiper. sone. Ma indio solamente & quali sempre lelettere sacre elprulare als ingulare congiungono Perche in lui solo sitruoua unica natura & tre persone: Et ilui no solamente sono come nelloartesice ma etiamdio

tre persone innuncerto modo mirabile distinte & unite

CAPITOLO XXXII CONFIRMATIO NE DELLAPASSIONE DICRISTO PERLE COSE GIVDAICHE CONTRO AGIVDEI

TIMATE FORSE ORIDICVLI giudei noi esser degni didirisione perche stimiamo cristo douessi perlaoriginal col pa patire: Ma certamente che douessi pa

tire molte & graui passioni piu uolte disopra monstra mo prima perleragioni dipoi perautorita deuostri pro pheti & uostri doctori: Ma io intendo quelche sorie uoleui. Questo e che dio persua liberalita & clemen tia sanza passion di Cristo uiperdonassi epeccati: Ha uete uoi dimenticata quella antiqua sententia laqua le apresso uostri doctori sempre su ualida: Che dio tutte lecose maxime lehumane condue misure gho uerna Conmisericordia & coniustitia Dice Dauid Tu ete leuie dessignoremisericordia & uerita cioeiustitia

Item sancto & terribile ilsuo nome · Euostri conme tatori uogliono che nellascriptura sancta sidisegni la misura dellamisericordia quandositruoua ADONAI Cioe signore : Etlamisura dellaiustitia oue sileggie ELOIN : che significa dio Addumque Raby Iosue considerando in Moyse lauirtu delluno & lastro nome insieme conjuncto quando dice: Mando suori Adam elsingnore dio dellorto dellasetitia adacultiuare later ra dispuose cost conmisura digiustitia & misericordia creo dio Adam: Consamedesima elcomandameto gli

dette. Conlamedesima locaccio diparadiso: Questo parla Iosue: Perche no solamente nel cacciarlo ma eti amdio nellacreatione & nelprecepto Moyle similmen te duplica leparole sempre dicendo. SIGNORE dio Vso dio nelcreare Adam iustitia perche non altrimen ti loformo che sicofacessi alidea diquello laquale sem pre e indio perlaquale lui forma & alla diuina bonita adtindellaquale leforma VIo ancora misericordia Per che non precedendo alcuni meriti da Adam lauita gli dono & glialtri beni. Misericordioso funelcomandare elquale concede uso abundante difructi quasi inume rabili: Ancora fuiusto elquale concertiminacci vieto gustare quellegnio delbene & delmale finalmente ap pari iusto quando dopolapreuaricatione cocacciare lo puni: Ma etiamdio molto misericordioso: Conciosia cosa che dette acolui finita pena elqual peccando co tra loifinito dio haueua inum certo modo peccato in infinito. Hor uolete uoi che Adam & lageneratione humana sua progenie sottolmessia sipacifichi condio perlamisericordia sola sanza elconsueto uinculo dimi sericordia & iustitia: Non sappartiene questo allordi ne diuino: Ricordateui diquello che nel Deuterono mio tutto di replicate lopere didio son perfette. Et tutte lesue uie sono giudiccii. Iddio e fedele senza al cuna iniquita & recto & giusto fu addunque congruo allamisericordia didio che qualche uolta siconciliassi lageneratione humana fucongruo alla suagiustitia che qualche satisfatione intercedessi. Et almeno elmessia perglialtri satisfacessi delquale disse Isaya. Tufti

vuol dire chetutti gliuomini errorono perche ilpadre ditutti Adam erro dallauia sua: Sugiungne delmessia

Et dio pose inlui liniquita ditutti noi:

So bene che uoi solete contraporui qui inquesto modo eabfurda cosa stimare lescelleratezze deglibuo mini chancellarsi perlasomma scelleratezza chenelluc cidere elmessia siconmette damolti lapassione duno non satisfa pepeccati ditutti Et non e giusto chelmes sia innocente perglialtri nocenti satisfaccia: Ma noi brieuemente inquesto modo rispondiamo. Non pel peccato degliomicidiali occiditori di Cristo. Ma pella uirtu di Cristo nelsostenere emali son cancellati epec cati: Oltracquesto in Cristo patiente fu maggior cari ta & uirtu che odio & uitio itutti peccanti. Epiu de gna lauita di Cristo solo che lauita ditutti insieme: Si che quando detre pertucti lasua uita molto piu chel bisogno satisfece: Satisfar puo laltro perlattro. Ilche ueggiamo nellecose ciuili farsi spesso lasatisfactione consiste negliatti exteriori: Acquesti sipuo asumere amici & instrumenti? Ma perche ilpentersi-sta nellat to iceriore dellamente & volunta aquelmedesimo sap partiene ilpétersi che pecco Bisogna addunque che tutti epeecatori delpeccato sipentino . Et inquesto modo lasatisfatione di Cristo uale pertutti: Allora sa demple quel detto dilsaya Veramente lenostre infer mita costui porto & porto costui enostri dolori & tri to perlenostre sceleratezze pelsuo liuido sanati sia mo: Nientedimeno noncipartiamo senza punitione

diquesta ulta perche dalprincipio delmondo alsine perquel peccato originale molti incomodi sopportia mo. Ma in Cristo su brieue passione. Virtu & percec

tione mirabile felicita sempiterna.

Idio abetterno haueua ordinato che Cristo fussi re demptore dellageneratione humana. Redemptore di cho elquale ciricomperassi dallaseruitu dellacolpa, mortifera. Diquesto disse Isaya: Verra asyon el Re demptore & cetera. Questa e in Cristo degnita excel lente dellaquale sarebbemanchato senon bauessi col sacrificio dellapropria carne lemacule delpopolo mo date: Habbiamo trouato nellestorie sacre glibuomi ni sancti bauere sempreusato consacrifici maxime con sparsione disangue placare iddio impetrare doni dal lui liberare il popolodainstanti pericoliconsermare le leggi diuine ogni anno una uolta purgare ilpeccato delpopolo. Ilche etiam egentili anno imitato beche non legiptimamente: Ma ueniamo alpresente aglie brei quelloprimo nelgenesi leggiamo oue Noe dop po quello diluuioconmune HEDIFICO laltare al signfore nelquale offerse leuictime . Pellaqualcosa dio placato ordino chenelmondo no uenisse piu luni uersal diluuio. Onde quiui cosi seguita: Odore essi gnore odore disoauita & disse dio allui non malediro piu laterra percagion dellhuomo. Elsecondo ancora nelgenesi trouiano oue Habraam prima perprecepto didio prompto asacrificare ilsuo figliuolo dipoi da dio impedito pellangelo finalmete oferse adio uno motone & quello uccise. Et percagione dital uolota

er uictima idio congiuramentopromisse Adhabraam uno syngulare dono tutte legenti nellasua itirpe pu re che uoglino douere essere salue. Eliertio trouia mo nellexodo quiuconaspersione disangue dagniel lo pasquale facta agliusci dellecase elpopulo didio dallacalamita egiptiaca silibera & pero dice: Vedero elsangue & passero & non sara inuos piaga che uucci da & cetera: Elquarto ancora nellexodo que Mosse uolendo la leggie dadio riceuuta confermare sopra il populo sparge ilsangue delleuictime accioche per questa ragione elpacto itradio & glihuomini sifermi Ilperche cosi iui silegge: Moyse sparse ilsangue so pra ilpopulo Cossparlando questo e ilsangue delpat to che a pactuito dio couoi sopra tutti questi sermo ni. El quinto nelleuitico eldi dellapurification sitrac ta. Delquale cosi quiui silegge: Inquesto di sara la purificatione & lamundatione. Sarete mondi nelcon specto didio datutti euostri peccati Essommo sacer dote ognianno unauolta entrando nelsancto desancti diffundeua ilsangue desacrificii innanzi alpropitiaco rio & sopra il propitiatorio conquesto sangue perdiui na constitutione lemacole delpopolo semondauono laragion dital constitutione: Cosi iui sasegnia. PER CHE lanima dellacarne enelsangue & iouodato quel lo sangue accioche uoi sopra ilmio altare facciate pu rificatione perlanime uostre perchelsangue sia lapur gagione dellanima: Queste cinque cose predette et etiamdio maggiori doueua comprehendere lapurga tione & liberation del popolo socto Cristo. Siche me

ritamente sacrificio del proprio sangue pertutti adio offerse laquale sparsion dilangue come sacrificio per fectillimo intucti esacrificit sopradecti come incerti segni sidisegniaua spetialmente nelloferta disac facta dalpadre Et ancora nellacircuncisione ditutti esan ciugli. Non uolse ladiuina misericordia che tutti gli huomini peloropeccati colfangue lauita spargessino mache uno spargessi sangue pertutti elqual perques to exalto sopra glialtri laquale aspersione ben che perispecto degliomicidiali fusse iniquo omicidio nie tedimeno perispecto della prompta uolunta di Cristo uolentieri offerente semedesimo diuino sacrificio se stima elquale etiamdio tucto ildi nelleucaristia inu no certo modo siripete: Cosi adunque Cristo e sacer dote ieterno una uolta adio sacrificante semedesimo elquale solo pote glialtri perfectamente mondare non essendo egli inmondo & non bauendo bisognio disacrificii perpurgare semedesimo come glialtri sa cerdoti innanzi allui: Elquale non consangue dibes tie non conimpuro non conalieno ma humano puro proprio linmonditie humane & lafamiglia sua perfec tamente purgo diqueste cose diuinamente tracta nel laeplítola agliebrei Paulo appostolo: Perlaqualcosa lasolutione depeccati supiu condecente perlapassion di Cristo che sedio dipotentia absoluta hauessi perdo nato. Questo modo dassolutione no solamente sap parteneua allagiustitia & misericordia didio & anche adimostrare lexcellétissima uirtu di Cristo ma etiam dio allaperfectione delladoctrina humana & questo

e perlexemplo dubidientia mansuetudine carita ma gnianimita forteza dispregio dicose mortali desiderio dellecterne: Intale modo sadempie quello decto di Isaia Ladiciplina dellapace nostra sopraluiperche lui fece che auestimo pace condio & insegnio che lauessi mo intranoi: Impero sugiungne Isaya pelliuido suo siamo sanati non solamente perche pernoi satisfece ma etiamdio perche ciamaestro condoctrina & con exempli.

CAPITOLO XXXIII CONFIRMATIO NE DELPECCATO ORIGINALE ET PER QVESTO DELLAPASSIONE DICRISTO PERLECOSE DEGIVDEI CONTRA EGIV

DEI .

OI SPESSEVOLTE INCOLPATE quella nostra colpa originale come quelli che non sapete euostri propheti interpe trare perche queste cose daloro impara

mo 'Isaya cosi chiama alpopolo elpadre tuo primo pecco & glinterpetri tuoi sono preuaricati inme & ho giudicati contaminati & principi sancti & de cti amor te Iacob & Isdrael imbestemia: ELPADRE primo elquale su Adam pecco quando spregio ilprecepto diuino & perquesta cagion EPRINCIPI sancti che surono epatriarchi & glialtri giusti discendenti dallui CONT AMINATI sono giudicati: cioe come no centi seperati dallauisyon diuina siccome econtami nati daltempio siseparauono Mapasso lapena diquel primopeccato itutti edescendenti daadam perche do

po ilpeccato iddio Adam cosi minaccio. Maladetta laterra nellopera tua & cetera. Così ancora minaccio ladonna Indolore parturirai efigliuoli. Addunque essendo passata lapena ditalpeccato pertutti an lacol pa Ancora passo pertutti perche none uerisimile tan to lungha pena intucti glibuomini esser senza colpa Vdite oltracquesso come secondo Isaya parla dio al populo · AMI facto sernir nepeccati tua. Perche cl signiore iddio perpurgare epeccatidelpopolo prese forma diservo. Non poteva dio servire inquanto id dio. Serui addunque inquanto huomo: Et pero fu messia dio & buomo. Questo simanisesta etiam perle parole sequeti: Destimi fatica nelletue iniquita cioe pena petuoi peccati. NON TEMERE servo mio Iacob . Io sono quello che spegniero etuoi peccati: cioe benche el tuo delicto sia graue inmodoche sola mente peruirtu dellaspetie humana non sipossa pur gare nientedimeno. lo essendo dio & huomo intera méte lopurghero. Delbaptesimo ancora espirito sanc to cosi parla. Spargero lacqua sopra ilsitibundo span dero lospirito mio sopra ilseme tuo & lamia benedic tione sopra latua stirpe forse inqueste parole ancora sintende quella acqua laqual ellato di Cristouulnera to sparse & lospirito dellauita el quale mando fuori permoi incroce leggete ecomenti degliantichi uostri sopra elgenesi maxime inquella parte oue dice. Mo vse. Q VESTE sono legenerationi delcielo & della terra quando sicreauono. Trouerrete quiui tutte le cosedaprincipio interamente perfecte dadio essere

create madopo ilpeccato delprimo parete subito tuc te maxime Ibumane esseredallasua perfectione cadu te & non potere prima alprimo stato tornare che ue gha elfigliuolo diPhares elquale eilmessia diPhares descendente per lequali parole potete coniecturare euitii deprimi essere translati nediscendenti & douer si per Cristo curare. Ma altrimenti curo nelprimo ad uento altrimenti curera nelsecodo Molti ancora de uostri doctori stimono che epropheti & sancti padri deluechio testamento innanzi alloaduento delmes sia descendino alloinferno Ilchepruouano perquesto che diodice ad Habraam nelgenesi tu anderai apadri tuoi onde rabbi Rahamon argumenta perche epadri di Habraam adorauano lidoli come secondo Iosue si leggie Abraam quando ando aloro essere ito alloin ferno: Elmedesimo dilsac nelgenesi sitruoua E MORTO Isaac & agiunto asuoi popoli : elmedesi mo dilacob similemente diDauid nelterzo libro de Re DORMI Dauid copadri suoi: Ditucti costoro Rabbi Rahamon similemente argomenta perche so no mandati aluoghi dicoloro equali furono iniusti et adoratori dellidoli. Ma Cristo collamorte sua e padri sancti libero damorte cioe dalletenebre deglia nimi. Ilche Zaccheria cosi toccha tu nelsangue del tuo testamento traesti etuoi leghati dellago nelqua le no e acqua che significa liberasti esancti dallimbo luogo arido cioe uoto dilume & digaudio: Non e ad dumque questo uno certo trouato decristiani che el grande messia douesse ricomperare consua faticha et passione leanime depadri & succedenti dalloinferno Ma molti etiamdio degliantichi giudei questo sti morono maxime Rahamon sopra decto & Hosuas Hanna Habba Iuda equali nelledisputationi talmu thice dopo moltecose pertinente aquesto etiamdio aldecto proposito quellasententia aducono di Osee liberarolli dellaman dellamorteriducerolli dallamor te. Ancora quella di Isaya Ricomperati dal signiore si couertiranno & uerranno insion colaude & letitia sem piterna sopra ecapi loro expongono syon perlaceles te patria & meritamente perche none interra laude et letitia sempiterna: Concostoro saccorda Rabbi Moyle Gerundense. Anzi tucti egiudei confessano che epatriarchi & sancti innanzi almessia non entrano imparadiso ma stanno nesobborghi suoi infino che ué gha elfigliuolo diPharef Questo e Cristo figliuolo didauid & questo diconoaduenir pelpeccato di Adam Et benche cosi sia nientedimeno alcuni intrauoi poco docti nieghonolacolpa originale nesuccedenti essere passata & douersi per Cristo leuare come se fusse con decente essere tanto lunga pena intutti sanza colpa Perquale cagione Moyses scriue nelgenesi dopo la transgressione di Adam dio auere collocato uno che rubino & uno coltello focato uoltabile ainterchiude re lauia dellegnio diuita seno persignificare che per una certa similitudine & colpa daprimi genitori con tracta lentrata delparadiso atutti e rachiusa dobbia mo tenere amente lentrata delceste regno esseretan to ardua & pretiofa che nosolamente peproprii & co

tidiani peccati diciascuno ma etiamdio persocomun uitio dallorigine deprimi nascedo cotracto sipossa & debbasi ipedire Et non obstante che esancti inanzi a Cristo perforze divirtu humana se medesimi dapro prii peccati & mondassino & liberassino. Onde schifa uano gliaspri tormenti delloinferno inetedimeno la uirtu dinessuno era inmodo sufficiente che leuar po tesse quello obstaculo che staua nellacolpa comune ditutta lumana natura & lentrata delparadiso apri re ma tale colpa & tale obligatione pellapassione di Cristo comunemente e dissoluta. Et come disse Isa yas dio elpeccato dituttinoi pose ilui addunque per mezo dilui aperse leporte dellacitta celeste ni trauoi dimandano perquale cagione Cristo leuan do lacolpa nonleuo lapena: NELSVDORE deluol to tuo & cetera & indolore parturirai efigliuoli & lal tre simili perche noi perquesti simili cotinuamente ricongnosciamo quanto pessima cosa su eprecepti di dio spregiare & anche percontinoua exercitatione di uirtu moralip iu gradi dibaetitudine acquistiamo

Agiungnesi che laredemptione uictoria liberta co pia pace che cisurono peltempo delmessia promesse saparteneuano acose spirituali lequali auera felicita cicoducono non acose corporali lequali parte nogio uano allafelicita parte cinuocono cosi perlapassione di Cristo & uera fede quello originale peccato sileuo quanto saspecta allacolpa che laceleste felicita impedisce ma lecose laboriose cisono rimaste: Lequali no impediscono ma giouano Ma uoi opponete quel

lo decto di Ezecchiel: ELFIGLIVOLO non porte ra lainiquita delpadre. Noi cosi expognamo elfigli uolo non meritare pena pelpeccato delpadre se e in teramente fuori dicolpa ma tutti diquellaprima col pa participi nasceuano perche come euitil cotidiani passano dalpadre nelfigliuolo perexemplo et imuta tione cosi elprimo passa peruna certa originale simi litudine non e marauiglia cheluitio delprimo paren te nesuccedenti passassi perche tutto ilgiorno riconos ciamo nefanciugli gesti affecti costumi deloro geni tori auoli & altri antinati: Cosi e naturalmente ordi nato chelcorpo et lanima conuna certa proportion ar monicha innuno essere duno animale siconuenghino inmodoche emoti delcorpo inqualche modo nellani ma et dellanima potentemente nelcorpo siriflectino La anima delfigliuolo non sitrae dalcorpo o dallani ma degeneranti ma corpo tale & contale inclination datale corpo digenitori: Così epadri mangiorono lu ue acerbe edenti defigliuoli sono allegati. Ma lani ma peruna certa cognatione & affectione alcorpo suo ditale inclinatione sifa participe Spetialmente secon do lanatura sua inferiore laquale sapropinqua molto et acconsente alcorpo dipoi lapotentia superiore del lanima pernaturale amore allapotentia inferiore del lanima spesso compiace quali come quella alcorpo bene che non tanto compiace dico quasi similmente ma non egualmente: Elmoto elquale nellanima e actione nelcorpo diueta passione: Questo che e nel corpo passione diuenta nellanima senso & compassio

ne. Ladisposition che e nelcorpo pena dicolpa e nel lanima colpa: Ancora uicontraponete inquesto modo lamacula contracta dagenitori perorigine non essendo uolontaria nellaprogenie non e peccato: An zi epeccato essendo una certa peruersita declinante dallarectitudine & inepta aconseguire loptimo fine come e eldifecto nelzoppo: Ma dico che e peccato non tanto dellapropria quanto dellacomune natura douenta ancora inqualchemodo uolontario nellapro genie inquanto tale inclinatione uolentieri segue Oltraquesto e uolontario non tanto diuolonta pro pria dellaprogenie quanto dessa uolonta di Adamo elquale permoto digeneratione inuncerto modo muoue tutti disua stirpe nascenti non altrimenti che lauolonta duna anima muoua a effecto molti mem bri delcorpo. Pero come ilmouimento delpie sichia ma uoluntario no peruolonta delpie propria ma per comune uolontadellanima che principalmente muo ue emembri. Similmente elmoto delcapo dellama no & deglialtri membri. Così quella peruersita et inclinatione naturale deglihuomini perlauolonta di Adamo iqualche modo mouente tutti piutosto che perpropria uolonta uolotaria sichiama. uoi alcuni che argomentan contro anoi inquesta for ma: Selpeccato daprimi e perquesto transferito inoi perche fumo inloro & daloro lanatura humanarice uemo perlamedelima ragione ciascun peccato dicias cuno progenitore dalprincipio delmondo isino anoi necessariamente sistimerebbono innoi nelnascere Ris

pondono aquesto enostri theologi nessuno uitio de primi genitori o deglialtri necellariamente traducer si nesuccedenti infuori chelprimo perche lhuomo ge nera figliuolo el quale ecollui uno medesimo non di persona ma dispetie: Et perquesto lecose chepropria mente alla persona diciascuno sappartegbino nonsi comunicano afigliuoli dalla origine ma quelle che sono allaspetie pertinenti. Elmusico & philosopho non genera musico o philosopho ma luomouidente àudiente diduopie genera luomo diduopie alue dere & alludire disposto segrande impedimento non uaccade Ma ilprimo uitio diuento naturale macu la dellaspetie humana glialtri sono aduentitii & fan nosi proprii aciascheduno So bene che uoi inquei to luogho cosicontradite elpeccato di Adam perche procede dallacto proprio disuo libero arbitrio esfersi appartenuto allapropriapersona piuche allaspetie A questo secondo lamente denostri theologi incale for ma rispondo. Allapersona diciaschuno induomodi si puo lacosa adaptare o secondo essa persona o secodo dono digratia · Similmente allanatura induemodi ad aptare sisuole o secondo essa-natura cioe quello che nasce daprincipii & elementi diquella o didono digra tia supernaturale. Lanatura bumana daprincipio eb be laoriginale iustitia no daprincipii suoi intrinfechi ma daldono dellagratia diuina el quale dallaorigine atutta lanatura humana nelprimo genitore fu confe rito colui perde questo dono percolpa delprimo de licto: Adunque come quella originale iusticia se co

lui peccato non auesse sarebbe insieme conlanatura conseruata nesuccedenti: Cosi lopposita & peruersa inclinatione conlanatura nesuccessori distilla: Pero tale uitio e facto difecto dinatura piuche dipersona et glialtri uicii o di Adam o deglialtri deprauono la natura non quanto aquello che e della natura ma quanto a quello che e dellapersona pero nefigliuoli et nipoti non pernecessita transchorrono: Checci giouo addunque lapassione di Cristo Certamente le uando lobstaculo dellacolpa originale Lentrata del paradiso aperse nelquale innanzi allui entrare esanc Se Adam non auessi peccato di ti non poteuono. mi se lui & glialtri iusti entrati uifussino. dubbio arebbono posseduto el paradiso ma terreno Solo ladueto didio impersona di Cristo acti cifece al paradiso celeste. Onde piu guadagno su nellauir tu'di Cristo che perdita neluitio di Adam: Eluitio di Adam secondo se medesimo non ciarrecho eltorme to infernale Ma tolseci ilparadiso dico ilterreno La uirtu di Cristo dall'inferno difende & dona il paradiso celeste Perodice Paulo apostolo Que abbondo el peccato soprabbondo lagratia Lascio adrieto quelle cose minori che per Cristo eldiauolo principe dique sto mondo cioe deglihuomini mondani chacciato e fuori: Non piu cholidolatria cinghanna non tanto as pramente come soleua ditante genti lanime & corpi tormenta. Segía qualcheuolta acerto fine noglie da dio permesso perlafede delmessia che e gia uenuto noi resistiamo aldiauolo Perlafede delmessia uentu

ho

nte

non

ISCU

kfan

quei

erche

rie A

e for

difi

codo

diad

oche

digra

oeb

chi

ine

ro & sancti inanzi a Cristo daldiauolo sidifesono Nie te dimeno nessuno diloro pote allora inmodo lesuoi mani suggire che non discendesse auno certo inferno quale e ellimbo. Questo cosi tocho Dauid Quale e quello huomo cheusua & non uedra lamorte & libe rera lanima sua dallamano dellinferno. Contra que sto ueleno & simili suficiente medicine ciapparechia laurtu pussione misterii doctrina exeplo sede dicristo

CAPITOLO XXXIIII LECERIMONIE DELTESTAMENTO VECHIO VENEN DO ELNVOVO MERITAMENTE SO NOCONSVNTE ET CONSVMATE

ELREGNO ET ELSACERDOTI

o & laprofetia deltestamento uechio per
introductione delnuouo testamento nel
tempo delmessia Re & sacerdote etterno
et fine depropheti manchare perdiuina institutione
doueuon come altreuolte dimostramo Molto mag
giormente quelle minute cerimonie nellequali era
poco ualore peragioneuennono alfine secondoche al
tra uolta mostramo peralcune sententie dipropheti
Perche quellecerimonie noaltrimenti chelleprophe
tie pronuntiauano lecose & cerimonie cristiane Final
mente consumatiglioraculi depropheti diragione co

sumpte sono lecerimonie Voiancora nietedimeno le tenete strecte o giudei sopra laltre generationi perti naci Adducendo quel decto di Moyse neldeuterono mio controanoi Ascolta ora sidrael eprecepti & egiu

dicii che io tinsengno accioche facciendo questi tu ui ua & intrando posseggha laterra laquale elsignore id dio depadri nostri dare cidebba no aggiungnerete ac quello che io uiparlo & non neleuerete. Queste pa role di Moyle richiegghono diligente consideratione Moyse parla allagreggie allui subgietta perche dice OISDRAEL ascolta non disse non saggiungha et mon silieui peralcuno. MA NON adgiungnerete uoi & none leuerete. Tolse adunque alla subiecta plebe lauctorita dimutare. Ma nolla tolse addio el quale e sopra a Moyse: ne anche alnunctio egregio che riceua dadio tal potentia : contro alla uostra per tinacia cosi exclama Ieremia : ecco edi uerranno dice elligniore adempiero alla casa disdrael & alla casa di Giuda pacto & testamento non secondo estestamen to & pacto che dispuosi apadri loro neldi che gli presi permano per trargli della terra degipto: perche non sono perseuerati inquesto mio pacto & testamento et io glio gia innodio dice elsignore Ma questo sara pacto & testamento : el quale constituiro colla casa disdrael. Dopo que di dice elsigniore daro la leggie mia alla mente loro &scriuerrolla nelloro quore Et uedrogli & saro loro Iddio & esaranno ame plebe et noneinsegnera ciascuno alproximo suo & alsuofratel lo dicendo conosci ilsignore: perche tutti miconosce ranno dalmagiore infino alminore. Impero che faro propitio alle loro iniquita & nonmi ricordero piu de loro peccati. Promette Iddo inqueste parole fare qualche unolta patto & testamento nuouo: et dare

nuoua leggie differente daquella che dette a Moise poi che aueua liberati egiudei dagli egiptii . Et per mette dinonlascriuere intauole piu: ma nellementi, significando che quella prima sipoteua spegnere ma non laseconda & che lecirimonie uechie dopo laitro duftione deltestamento nuovo secondointelligentia spiritale observare sidoueuono. Certo come iscriue Pagolo appostolo quando el propheta dice pacto et testamento nuovo significa che laltro invechiava et poteua morire: Ma quando su questo: quando sadé pie quel decto. To GLIVEDRO & saro loro Iddio er cetera. Vede sempre Iddio collintellecto gli huo mini Mactiam conochi gliuidde quando assunse lu omo dico quello huomo elquale daglihuomini uera mente su stimato Iddio. Ma accio che nessuno si rurbi che inuarie translarioni sieno uocaboli uarii al troue pacto altroue testamento e dassapere che que sto uocabulo sipone da Ieremia · BERITH che signi fica leggie & pacto & testamento. Oltre aquesto la nuoua leggie essere laleggie del messia euostri co mentatori confessono. Onde edoctori talmutici di cono che la leggie del mella debba esfere piu excel lente che la leggie di Moise. Leggiete le loro expo sitioni sopra lecclesiaste di Salomone: iui queste co se trouerrete. Ogni leggie delpresente secolo e ua nita arispecto della leggie delfuturo seculo cioe del la leggie delmessia & ogni leggie che alcuno impara inquesto seculo e una certa cosa uana se sifa compara tione conla leggie del messia Questo quiui sileggie

Vedete adunque la leggie di Cristoessere dalla legge di Moise differente & lecerimonie moysayche nella presentia di Cristo diuentare uane. La leggie di Moise sichiama uana non absolutamente: ma perconparatio ne della leggie di Cristo: perche excepta questa epiu nobile che laltre. Ma perche uana: perche pelmezo delle uirtu ciuili solamente puo dirizare lageneratio ne bumana alla uia della celeste beatitudine. Ma no conducere alfine: lacristiana con leuirtu purgatorie et danimo purgato perfectamente conduce alle uir tu exemplarie & felicita celeste: perche non sida la perfecta felicita senon aglanimi persectamente pur ghati. Questo nonfa la leggie mosaycha ma cristiana Adumque la leggie di Moiset euna certa preparatio ne alla leggie di Cristo come adforma & babito per fecto. Ma quando alcuno possiede labito: nonha di preparatione bisognio. Et che sotto la leggie di Moi se esancti nonentrino inparadiso Ma aspettino laleg gie & gratia del messia: uoi come monstrammo diso pra confessate Parmi che perquesto Moyse aquegli che obseruono lasuo leggie premii teporali solamen te promette: perche non puo quella doctrina apiu alto grado luomo conducere.

MOISES. nel deuteronomio questa cosa intal mo do dichiara inducendo aparlare dio. Io suscitero allo ro elpropheta delmezo defrategli loro simili atte. Porro leparole mie nella suo boccha Et parlera acco loro tuste lecose che io glicomandero. Se alcuno le parole suc lequali parlera nelnomemio no uorra udi

re: faronne uendecta. Or non uedete uoi che dio do ueua creare nelpopolouostro uno altro propheta ol tre a Moiles & dargliauctorita diconstituire le leggie daprincipio Acostui e lecito mutare ogni cosa secon do elsuoarbitrio mutare dico lymagine nellasubstan tia perfare perfecte lecose inperfecte. Voi glidouete credere perprecepto diuino non meno che a Moise tutte lecose: Et perche ne tucti uoi ne intucto gli credesti come uiminaccio dio exterminati fusti Non finghino gliarabi che Macometto Re anzi tiranno fussi tale la leggie del quale non ristrinse ma troppo alargho laleggiemosayca laquale persemedesima et molto largha alquale Maumetto ne tempo ne luo go ne alcum decti dipropheti siconfanno. Ma inche modo pote Maumetto essere quello propheta sup premo che delpopolo giudalco surgere doueua con ciosia che lui confessi nelalcorano Giesu nazareno es sere suto lultimo & sommo depropheti hebrei.

Egiudei piu secoli sa maxime gliaffricani dalle so pradette parole di Moise conmossi aspettauono el messia dinuoue leggie datore Ma Rabi Moyses scripse loro non essere promesso dadio propheta di leggiedatore ma numptio dessecti suturi perche dio uoleuarimuouere dagiudei gliaugurii quali ecananei usauano. Pero dio diceua loro queste parole: genti laterra delle quali possederai glindiuinatori & auguri ascoltono. Ma tu se daltuo signore dio altrimen ti ordinato. Questo e che tu conosca lecole suture non per augurii ma per propheti mandati dadio.

Pero subgiugnie elsignore diotuo tisuscitera prophe ta della gente tua & detua fratelli come me. Questo udirai Queste cose scriue Raby Moyses aglaffricani Noi ancora affermiamo quelle paro le di Moise pro pheta non altrimentidouersi exporre che sponessi ra bi Moyses aglaffricans. Ma cossideriamo el gram moi se nelmedesimo capitolo del deuteronomio dipoi co si parlante. Come tu dimandasti daltuo signore dio nelmonte oreb quando laturba sicongrego & dicesti mai piu noudiro lauoce delmio signore dio & questo fuocho maximo piu non uedro accio che non muoia et disse ilsigniore tutte lecose manno bene parlato. Susciteroalloro il propheta del mezo delor fratelli si mili atte porrò leparole mie nella sua boccha & par lera alloro tutte lecose che io glicomandero Seascu no ascoltare no norra lesua parole faronne uendecta No uedete uoi chelpopolo quando insulmote oreb fu data laleggie dalfuoco & da altrisegni borribili fu spauentato: dipoi prego dio che non parlasse piu al popolo inquello modo. Diche promesse Iddio che altra nolta darebbe alpopolo sanza alcum terrore la leggie peruno propheta ilquale fussi uero huomo quale fu Moyse. Perlaqual cosa Moyse nelle paro le superiori del capitolo parla delpropheta nunptio delfuturo quali furono molti ma nelle sequenti pa role delpropheta datore delle leggie elquale fuGie fu nazareno.

Ma intendo che molto uiturba che Moyse coman do sempre observarsi esuoi precepti Ricordateui che

euostri grammatici tractono che ledictioni pertinen ti alsempiterno sono didua ragioni alcune siriferisco no alsempiterno obsolutamente alcune alsempiter no concerta conditione & termino della prima ragio ne e . CELA & doue ilpsalmo dice apresso noi nelse culo deseculi tiloderanno apresso gliebrei e. CELA et ancora diquella ragione. NECALI & doue elpsal mo anoi dice uiuera inetterno glihebrayci anno. NECALI. Della seconda generatione inhebrayco. e OLAN inlatino SECOLO. Inquesto modo nel deuteronomio delseruo comperato sidice Costui tisa ra seruo olan cioe nel secolo dico nelsecolo della ui ta tua & delseruo. Ma non piu oltre Siche elsecolo inquello luogo nonsignifica tucta laduratione delle cose. Ma diquesto huomo o diquello Moyse oue comanda soseruino lecerimonie circa alsabato: pas qua: pentecoste: festa detabernacoli di della purifi catione & simili non usa mai quelle dictioni lequali significano letternita absoluta ma usa olan che signi fica uno certo secolo. Questo e elsecolo deluechio testamento. Infino che eltestamento nuouo siconsti tuisca pelmessia & lecirimonie uechie mentre parra ssechino riverdischino & nelle nuoue sadempino piu tosto che consumino così ilnostro Giesu adempie la leggie quando limperfecte cose fece perfecte. Certo questa perfectione della leggie cristiana dichiara che ella e fine & termino extremo diduratione degli statuti mosaichi. Ilche promisse dio per Ieremia co me dicemo promettendo nuoua leggie dalla mosay

ca differente.

Se alcuno ricercha inche parte sia piu perfecta la leggie nuoua chella uechia. Consideri essere cinque principali excellentie secondo questo proposito del. la leggie cristiana. Prima la leggie mosayca fu data nelle tauole corporali & diprieta Laleggie nuoua co me disse Ieremia sidoueus inprimere nequori & nel le menti. Laqualcosa significa questa nuoua discipli na essere piu spirituale. Anzi essere etterna. Perche adsimilitudine della leggie naturale nelle eterne me ti inetterno simprime. Ma lauechia su data alsubiec to temporale atempo. Secunda. Quella uechia con stitutione oltra lecose che alla leggie temporal sap partengono obligo solamente lagente isdraellitica. Alla qual fu data. Diqui dice ilpsalmo didio. Egli adnuntia iluerbo suo alacob leiustitie & Iudicii suoi aildrael non fece. Cosi aomgni nationi & alloro non manifesto esuo Iuditii. Ma laleggie nuoua non al trimenti che lanaturale tucti strigne. Pero Isaia del messsa & suo doctrina cosi parla infino chio ponga in terra iliudició laleggie sua lisole uedranno. Tertia Glantichi decreti excepte quelle cose che alla natu ral iustitia saspectono. Non legorono etiam elpopo lo alloro subiecto inogni luogo. Ma solamente nel la regione dipromissione. Ilche leparole del deute ro nomio: inquesta forma dichiarano. Voi sapete che io uo insegniato precepti & Iustitie Come micoman do ilmio signiore Idio che lefacciate nella terra la qual posseder douete Item ammi comandato essi

gniore neltempo medesimo che uinsegni lecirimonie e. Iuditii che douete fare nella terra laquale possede rete. Item tu stai qui meco & parlerotti tucti eman dati & cerimonie & Iudicii che infegnero alloro che faccino nella terra laquale daro loro impossessione. Ma glistatuti delmessia non meno che enaturali ob seruare inogni luogo sidebbono. Addunque dio ap resso Malachia alcuna uolta ripruoua esacrificii an tichi dicendo. Lauolonta mia non e uolta inuerlo uoi. Dicelsigniore degli exerciti & non riceuero do no diuostra mano. Poi adgiugnie perchedalloriente alloccidente tralle genti e grande ilnome mio. Etin ogni luogofisacrifica & offerisce al nome mio offerta monda. Perlaquale cosa esacrificii: equali nella leg gie uechia era solamente lecito celebrare netempli et étabernacoli della terra dipromissione : qualche uolta cioe sotto ilmessia doueuono essere grati ad dio inogni luogo. Quarta. Laleggie uechia pro mette solamente benicorporali & temporali & simi li mali minaccia comespesseuolte nelleuitico & altro ue siuede lanuoua spiritali & eterni. Quinta. Laue chia solamente adduce uirtu comuni & Ciuili. Perle quali pota leperturbationi dell'anima. Lanuoua le uirtu purgatorie & danimo purgato perlequali ifbar ba glaffecti & m anda ad obbliuione come afuoco les che deuitii. Ma perqual cagione cosi aduenne. Per che dio haueua ordinato secondo che era condecente quel popolo ancora rozzo conpiu lieui discipline ad maestrate & compiu manifesti beni & mali conmuoue

re. Questo etiam Rabi Moyses degipto necomenti dellibro cabamedrin confessa. Ma neltempo dicristo erono giapiu amaestrati epopuli. Allora secondo Isa la siriempie laterra dell'ascientia delsignore come dac qui ditraboccante mare. Pero allora dio compiu ue ri premii & compiu exquisiti statuti. Lageneratione humana prouoco & formo meritamente addunque uenendo lanuoua leggie come forma lauechia come preparatione siparte oueramente passa nella nuoua et inessa sadempie. Questo nonpote nel Deuterono mio Raby Moyses altutto tacere Oue laeta delmo do divide indua seculi. Nelseculo presente & nelse col delmessya. Ecomentatori talmuthici come altra uolta dicemo elsecol presente elfuturo uoglion che siano eseculi della leggie & delmessya. Et confessono arispetto della leggie di Cristo. La leggie diquesto secolo essere uana. Quasi uoglim dire che nelsecolo et leggie di Cristo elsecolo primo & leggie uechia si finisca & adempiasi.

DISTINCTIONE DE PRECEPTI DI

MOISE.

PRINCIPALI PRECEPTI DIMoy se son de se son de la la competita de la competita

pe che inmitono le leggie della natura quali come principali sono sempiterni. Alcuni agiuditii sappar tengono. Equali posti nello albitrio del equita uari are sipossono secondo che luso delle cose richiede. Alcuni'alle cerimonie saspectono. Lequali sono dipo co ualore perche come certe figure quasi come esim boli pithagorici sireferiscono adsignificare & nuntia re quulcaltra cosa. Chi ticomanda che dalporcho ta stegha ticomanda chefugghalauita delporcho Chi ti comanda che fermi ilcorpo tuo nelsabato ticomanda chefermi lamente nelcontemplare. Queste cose & si mili alsignificato & effecto loro per Cristo furon ridot te. Addunque elsacrificare adio & che illadro ristitui sca il furto & simili alla Iustitia naturale & morale siri ducono: pero sicomanda obsolutamente che sempre sobseruino. Ma sacrificare inquesto modo & tempo o uero iquelle tali cose otali ancora restituire elqua druplo odduplo & simili son cose cerimoniali & iu diciali. Et mutar sipossono & debbono secondo che alle persone luoghi & tempi conuiene. Inqueste simi li cose non solamente sotto Cristo su fatta mutatio ne ma etiam apresso glantichi perche nella prima eta perordine diuino nofu lecito agli huomini daltro che dipiante cibarli. Comelgenesii consegnia. Niente di meno nelleta seconda dopoldiluuio perconcession di dio fulecito nutrirsi danimali Ilche nelgenesi sidichia ra onde appresso uoi nellibro Veresith Raba cioe ne Comenti soprilgenesi mentre che sispone queldetto delpsalmo. Elsignore scioglie elegati così sidice.

Omgni bestia che inqeusto secolo cioe nelsecol del la leggie inmonda sistima nelsururo seculo cioe del messia dadio sara fatta moda. Come asigliuoli dinoe furon monde lebestie lequali aprimi mondi non ero no. Et come dio concesse apiu antichi solo lepiante come monde & asigliuoli di Noe poi ogni animale co me mondo così nelsecolo suturo dio qualunche cosa uieto concedera. Questo quiui sileggie periesopra dette cose simanifesta che quelli statuti minuti del secol uechio poi nelsecol di Cristo come uani & super slui cessar doueuono. Richiedete uoi aquesto proposito ogiudei ancora piu testimonii. Benchei nonsieno necessarii niente dimeno dimolti che restono naduce ro alcuni.

MALACHIAS. Eltestamento mio sara con lui della uita & della pace . Hogli dato che contimore mitema. Et nella faccia delmio nome riuerentia por ti. Laleggie della uerita sara nella sua boccha proce dera mecho dirizando impace. Dalla iniquita molti conuertira: perche lelabbra delsacerdote lascientia coserueranno dalla sua boccha ricercheranno la legge perchegli e langelo delsignore omnipotente. Inque ste parole dio promette a Cristo dinuouo eltestame to suo. Testamento dicho dellapace che intra dio et gli huomini conciliar sidoueua. Dalla qual procede lauita degli huomini: ancora promette alluiuita man sueta & quasi timida. Oltraquesto elsacerdotio. Et che non conforza & arme ma conpace & scientia couer tira gli erranti non dice tutti ma molti. Oltracque Non e alcuno achi tutte queste cose siconuenghino altro che Giesu nazareno.

NAVN. Exterminero lestatue dipietra & dime talli & porrolle pertua sepultura perche eccho uelo ci sopramonti epiedi del eunagelizante & adnuntian te lapace. Celebra Iuda etuo giorni festiui. Rendi euoti tuoi; perche gia non procederanno piu oltre li che uadino inuechiaia & confumato & confunpto & le uato. Sali colui che nella tuo faccia soffia. Dalla tri bulatione te liberando. Questo propheta manifesta mente: pronuntia neladuento di Cristo laruina degli idoli. Consumatione delle prophetie & deluechio te stimento. Laconsumptione delle cerimonie antiche laperdita delregnio iudaycho lapredication del euan gelicha pace : adscension di Cristo insufflatione dello spiritosancto. Laliberatione dalla tribulatione dello inferno.

MICHEAS. Vícira laleggie disyon elsermone del signore di Icrusalem. Giudichera tra molti populi. Conuincera & dirizeraleualidi nationi infino ilunghe prouincie: perquesto su significato Cristo douer adu cere nuoua doctrina & leggie oltra lamosayca: laqua le non dasynay come quella uechia: ma dasyon pro cedessi & non admaestrassi egiudei solamente come quella ma perseprediche deglapostoli pertutto sipro pagassi & glistatuti delle ualide nationi selicemente spegnessi:

ISAIAS. Queste cose dicellignore agli huomini

di iuda equali habitono inverusalem. Riuocate intra uoi nouita & non seminate nelle spine: circuncideteui alsignor uostro dio circuncidete lapelle del quor uo stro. Accio che non esca lamia ira come suoco & non sia chi laspengha.

MOISES Negliultimi giorni circuncidera illigno

re eluostro quore ad amare elsuo signore dio.

IESVS NAVE-Elquale portaua lafigura diGie su cristo cosi parla. Disselsignore a Giesu fatti coltel li dipietra molto apuntati & siedi & circuncidi laseco da uolta efigliuoli disdrael: cioe concircuncisione di quore perqueste tre prophetie su dimonstro che la circuncisione corporale nella spirituale sotto Cristo conuertir sidoueua. Coloro lostremo della pelle toc cauano. Costui iltutto laua. Ma chebisognia piuche efanciullini dopo Gielu loctauo giorno lor langue spargbino. Habbiate misericordia auostri figliuolini ocrudeli & superstitiosi giudei Giesu tutto circunci so pertutti unauolta elsangue sparie. Selacircuncisio ne che delle cerimonie era laprima no doueua sepre durare perche non daprincipio ma sotto Abraham su ordinati. Et sanza quella qualche uolta ciascuno es ser pote Iusto molto meno durabili furono laltre. Adunque che pure observate esabati piuoltre. Eldi della domenicha sotto lafigura delsabato uera figura to. Perche offerite uoi ancora temporali sacrificii. Tutti quegli nel eterno sacrificio Giesu fine riceue rono perche rinnouate uoi euechi sacerdoti inuano tutto ilgiorno: equali come onbre preunntiauano

Gielu sacerdote etterno. Colui colui secondo lordine dimelchisedech inetterno e uero sacerdote. Finalme te che aspettate re piuoltre quel uostro regnio anti chamente temporale in Cristo Re etterno e transferi to. Omiseri quando uoi dicesti o uero leggiesti. ye suf. Nazarenus. Rex. Judeorum. Allora lo huomo morente uiuente dio re unico ultimo perpetuo rice uesti

CAPITOLO: XXXV: DELLA AVCTO RITA DELLA DOCTRINA CRISTIANA OLTE COSE CONFERMONO

ladoctrina di Cristo. Prima etestimoni delle Sibille & depropheti. Poi lasantita

et miracoli di Cristo & decristiani. Ancora quella mirabile profondica & maesta che appariscie nelsobrio stile dicoloro che inanzi furono rozi & pe scatori maxime : diPiero: Iacopo & Giouanni. Non dico divagholo : el quale benche prima fussidocussii mo. Niente dimeno poi nelle pistole sue sopra lu mano ingegnio molto sinnalza Dimmi che sipuo tro uare dipiu maesta che lepistole diPiero chepiu uene rabile che lapistola di Iacopo & di Giuda. Ma che diremo noi dello apochalisse di Giouanni. El qual li bro ha faccia celeste & tanti sacramenti quante paro le contiene che ancora delle pistole sue nelle quali sanza liscio o condimento diparole sitruoua suauita dinectare & fenso diuino. Eluangelo dicostui appari sce conmano didio non delluomo essere scripto. El quale leggiendo amelio platonico giuro per Goue

che quello barbaro che sintende giudeo haueua brie uemente compreso lecose che Platone & Heraclito della ragione diuina del principio & disposition delle cose tractorono Simpliciano disse auere udito uncer to platonico affermante chelprohemio didetto uan gelio era degnio dessere scripto nelle sommita de templi conlettere doro . Finalmente tutti furono tali insermone quali inuita perche come nelle con uersatione mansuetissimi. Ma nepericoli & fatiche fortissimi & constantissimi cosi nelparlare bumili mi furono parimete & excelsi. Ephilosophi stimono che queste condictioni non possino secondo natura con correre. Cosi addunque quegli huo mini rustici Cri sto loro maestro come promisse fece pescatori degli huomini & quello chee piu mirabile questi huomini dopo lasua adscensione alcielo ancora rozi. Dalcielo condiuina spiratione fece inmomento intalmodo sa pienti che subito nelconspecto ditutto ilpopolo di tutte lelingue & doctrine abbondorono. Ilche per questo segnio siconprende che amolti huomini dot tissimi dettono doctrina & molti insapientia excellen ti elcollo suo alor gioghi uolentieri subiugorona Hierotheo & dionisio ariopagita & Iustino platonici lescripture dequali dogni sapientia sono piene sisotto messono insieme congli appostoli alla croce di Cristo Oltre aquesti Panteno stoyco: quadrato aristide Lu ca Marco philosophi. Tenas & appollo peritissimi nella leggie giudaicha Ma'eccho gia milifa incontro frequentissima turba dibuomini inqualunque dottri

na excelletissimi Timoteo Tito Clemente romano Barnaba Giouanni uechio Aristion Iostenes Siluano Solipater Demophylo Dorotheo Philemeo Andro nicho Vrbano Lucio Iansone T ertius Crescente Li no Cleto Paulo Sergio proconsolo dicipri Syllas Egilippo Crispo Epaphal Demas Marcho Aristarco Epaphrodito Tichico Onesimo Ignatio Papia Poli carpo Polycrate Victor Narcisso Gayo Apolinario Melito Iuliano africano Milciade Asterio Demetrio Anatolio Serapion Amphylochio Theodori due di Diodoro Eustachio Eusebio Amphylochio Hermas Iusto Agrippa & molti altri huomini molto sapienti discepoli degli appostoli Traquali luno lacroce del altro uedeua fuor dipaura. Et aspettaua subitamen te lasua sanza tremore & sopportauala sanza domarsi Seguirono costoro ancora altri sapienti Ireneo Cle mente Alexandro Dionisio uescouo dechorintii Leo ny de padre dorigene & Origene huomo didoctrina et uita sommamente mirabile Amonio maestro di plotino & dorigine Dydimo diuino Theophilo Apo Ienario Penito Thatiano Phylippo Musyano. Mo desto philosopho Bardasene Victor Pantheno Rho don Melchiade Due Apollonii Seraphyone Bachy lo Polycrate Heraclito Maximo Candido Appione Sexto Iuda Ambrosio Triphone Mimitio Gaio Be rillo Hippolito Alexandro Iulio affricano Gemino Theodoro Cornelyo Pontio Nouatiano Malchyo Archelano Phyeryo Phyleaf phylosopho illustre Luciano Ambrosyo Methodyo glorioso phylosofo

Messeno Laudiceno Victorino oratore Dionisio Ale xandrino Athanasio Basylio Gregorio Nazanzeno persopranome eltheologho Panphylo philosopho et martire clarissimo Eldiscepol suo Eusebio Cesariense Rectico Eustachio Eusebio Emyseno Eusebio sardo Triphylo Asterio Achatio Serapione Fortunatiano Lucifer Donato Giouan Crisostomo Basilias Marcel lo Antonio Cipriano Tertulliano Lactantio Giouen cho ylario & altriquali innumerabili huomini prestan ti equali parte inanzi Agiuliano imperadore parte nelsuo tempo intra coltelli: elsuoco: conpenna: lin gua: uita: morte: lagloria di Cristo difesono. Onde martiri cioe testimonii della gloria cristiana son chia mati Ieronymo numera intra que primi cristiani Io fopho & Seneca & Phylone giudeo. Ancora: LXX Il: septe dipersone acute subito dopo ilprincipio di questa religione nate parte perla superbia degli huo mini parte perla abstutia dedimonii honororono Cri sto inqualche modo: benche non restamente come glialtri: bora sio uolessi eIberonimi gli banbrosii. Agostini . Egregorii & altri innumerabili buomini nu merare discientia prestantissimi greci barbari & latini Equali dopo Iuliano apostata acutamente & consom mo ornamento scriuendo et sanctamente operando lunghissimo tempo perla gloria di Cristo saffaticoro no lafaculta delnumerare mimancherebbe laleggie cristiana tanto almeno e excellente piu che lastre. Ouinto piu sempre docti : & docti piu che glialtri et piu eloquinti furono et piu sancti. Coloro che

questa seguirono che glialtri: equali seguirono lal tre. Selprimo fondamento diquesta Religione fussi posto dadialethyci oratori: & poeti Sospecteremo che laplebe dalla stutia degli huomini fussi inganna ta . Se tutti edocti sempre lauessino rifiutate forse questa essere dadispregiare: Iudicheremo. Seprinci pi daprincipio opocho dopo hauessim' dato aquesta leggie tutto ellor fauore: stimeremo quello chedal cunaltre religioni arbitramo questo e che piu deboli dapiu potenti fussim constretti. Et che successori di poi come adulene quella leggie hauessino con lacte beuta. Perlaqualcosa ladiuina providentia volle la semplice uerita disua religione da huomini prima ru stici & semplici lorigine prima riceuere. Et daquesti semplici & rozi gliastuti & docti essere felicemente presi. Premisse ancora lasua religione anni più che: CCC: essere dapotenti inpugniata crudelmente per tutto. Accio che ditestimoni docti & fedeli maggior numero fussi & lauctorita diquesta cosa fusse piu ue ra certa & ferma. Perche conservar lafede nella pro sperita e facile. Nelladuersita molto difficile cristiani con aspri supplicii fussim tormentati. Lasci ando addietro lenostre istorie lotestimonia. Cornelio tacito Plinio inella epistola ad Traiano silamenta che lecipta piene dicristiani sano lacerate. Equali ni ente faccino contra leleggie romane senon che canti no anno certo dio Cristo inanzi giorno gli hymni. Suetonio narra che ecristiani sol perquesto da Ne rone furono afflicti che introduceuono nuoua religi Perche molti uedendo emiraculi adimonii atribuiuo no quel che era didio. Ma lauerita & bonita infinita lafua uerita dichiaro perlefalfita denimici & emali de glibuomini conuerti imbene Permecte etiam infino alfin delmondo lacongregatione defuo fancti effere tribulata dagliberetici & danimici. Dio non constrin gne allafalute glibuomini equali creo liberi daprinci pio. Ma coninspiration continue gliallecta: Et se al cuno sacosta allui sodoma confatiche & exercita con aduersita & così pruoua conaduersita lanimo humano come loro sipruoua colfuocho. Elquale se infino al fin perseuera come loro pessuoco risprede così que sto animo infine selicemente risplendera persume di uino.

CAPITOLO XXXVI LELECTERE SA CRE DECRISTIANI NON FVRONO VI

TIATE:

AVMETTO QVEGLI PRIMI cristiani molto commenda & confessa lado ctrina cristiana cioe elibri deglieuangelis ti & degliapostoli bauere autorita mirabi le riceuuta dadio. Et proponla altestamento uechio Ma dice che questi libri dopo gliapostoli uititai su ron dacristiani. Tucto questo fixe Maumetto huo imo tanto callido quanto bellicoso perche afferma se esser dacristo coparole apertissime promesso. Et che Cristo disse neleuangelio so uadnuntio che dopo me uerra uncertonuntio didio chiamato Maumetto cioe

quello spirito dellauerita che tucto uinsengniera. Principalmente questa fictione benche apresso lege . ti brutali & molli quali sono emaumetisti parțe per forza parte peringhanno hauessi luohgo nientedime no apresso gliuomini magnianimi & prudenti cosa di derissione degnia sistima. Imperoche inanzi laduento diMaumetto non era cagione alcuna perlaquale el nome di Maumetto piutosto chelnome di Pylato o Iuda o Anticristo o Diauolo deluangelio leuare sido uessi: Et dopo Maumetto sarebbe esso Maumetto piutosto honorato daquegli che haueuono leuange lio intiuerentia che leuatone elnome suo. Ma egli falsamente uolle che elnome suo susse subiunto oue Cristo apresso Giouanni lospiritosancto promecte le infusione delquate gliapostoli non molto tempo do . po laresurrectione di Giesu sipromecteua non dopo CCCCCC anni agliarabi. Et su promesso non buo mo ma spirito incorporale & uerita. Et secondo che tucti educhi decristiani consentono spetialmente co loro equali ditale promessione imparole & scripture erono testimonii: XXXXX di dopo laresurrectio ne illumino esancti Oltraquesto come egli ueri simi le che tusti ecristiani bauessino ardire mutare que li bri equali inquel tempo haueuono insomma riueren tia come dadio mandati: Se alcuni impii presono ardi re come pochi & imprudenti dapiu & prudenti ripro uati subito surono : Et pero non obtennono · Adgiu gnieli che sesacri uolumi pertucto adulterati furono subitamente moltissenauidono. Se solamente inal

cuno luogho glialtri exempli gliriprouorono · Ma inuero eglie impossibile elibri indiuerse lingue luo ghi & tempi publicati tanto larghamete substo spar ti tanto frequenti, molto adulterare · Perqual cagio ne diuerle septe diheretici diuerle expositioni piu to sto che diuersi testi allegauono Habbiamo udito da piu ethiopi & ancor licterati che apresso diloro esacri nostri uolumi sono intucto simili inlectere barbare a quegli che sono apresso greci & latini . Scriue Richol do Ebron Theologho hauere lecto inafya etesti me desimi presso alacobini & Nestoriani conquegli che sono tranoi. Certamente eglie manifesto che iltesta mento uechio siconserua recto dacristiani : Perche ha uendo molte trassationi parte innanzi a Gristo parte dopo parte piu libere come quelle che furono facte dagiudei parte apuncto observate maxime daleroni mo finalmente inogni luogho eprincipali anzi tudi emisterrii di Giesu Cristo quasi similmente sitruouo no & latraslatione diseronimo facta apunto datucti e giudei come uera e riceuuta & questa aconfermare Gielu e molto sufficiéte. Et ancora e uerissima quel la laquale facta da . LXXII . giudei inanzi a Cristo fu publicata & apressogreci latini & barbari cristiani simi le sitruoua. Et non fu uitiata dagliapostoli o daloro propinqui successori si perche era difficile elibri mol to publicati uitiare si perche e stolta cosa credere tan ti&tanto grandi huomini hauere etestimonii degiu dei adulterati peruluificare Giesu ucciso & perdere loro medesimi. Finalmente lefrequenti obiectioni

calumpnie & aghuati che pertucto sopponeuano acri ffiani & lealtercatioi spesso replicare admoniuono ecri stiani aconservare elrecto tenore dellescripture: Ma se alcuno ode mai damachometisti alcuna cosa perti nente a Maumetto effere daltestamento uechio leua ta risponda innessuno modo essere suto possibile che mai egiudei chocristiani aquesto fare siconuenghino eltestamento uechio ne apresso agludei ne apresso a cristiani amabumetisti inalcuno luogho fauoreggia. Ma pertornare alnuouo testamento questo ellere si cero sicomprehende dadiscepoli deglapostoli & dasuc ceffori dedecti discepoli equali conoperationi & scrip ture rendono testimonio dellasyncerita deltesto. Co noscessi ancora pergliantichissimi concilii spesso con gregati nequali da .X: M: buomini docti si exami nauano tritamente epublicati uolumi ode nulla mai. sanza examinatione severissima dallachiesa su riceuu to.

MAHVMETHO dice che esuccessori deglia postoli quellaparte agiunsono aglieuangelii chequel lo huomo Glesu susse sommo dio & ueramente mor to principalmente questo nelle scripture degli appostoli & euangelisti tanto spesso contale ordine & tale similitudine e collegato che innessuno modo puo es sere agiunto. Dipoi nessuna cosa piu difficilmente si persuade che suomo sia sommo dio o uero piu disso nante sipare che sipronuntii chel uero dio ueramente sia morto. Dimmi adunque secredi che eglino agiu gniessino questo perpersuadere piu facilmente soro

prediche qualmulla exceptò questosafermaua daloro che turballi egiudei equali no coprehendeuano quel La countione didio & dibuomo ouero che offendelle cromani delmodo fignori che uietato haueuano alcu no lanza auctorita delfenato dio nominare & uoleua no molti di & quegli nosomi ma ecristiani uoleuano Gielu & solo & sommo & sapeuano chesolo perquesto pigliauano dura prouincia & aprello agiudei & gentili sisoctomecteuano aextremi pericoll. Perlaqualcosa questo che mahumetto dice essereagiunto meno che qualunque altra cosa agiunto pare ma ueramente et semplicemente daprincipio posto: Ma ben pare che Ma umetto benche leggessi elibri cristiani nientedi meno eloro profondi misterii non habbia intesi. Per che ouelegge Gielu essere dio figliuolo didio crede che ecristiani inquello luogho ponghino due di pa dre & figliuolo & questo numero duale didii nelloal corano spesso condampna elquale errore dacriffiant e molto alieno stimanti che padre figliuolo & spirito sia unodio: Ma lui benche non sappia inchemodo nie te dimeno pemiracoli di Cristo commosso confessa Cristo essere dio figliuolo didio que lonomina fiato didio & spirito suo propria anima didio uirtu & uerbo suo perspiration diuina diuergine perpetua n to. Ol tre aquesto qualunqueuolta elnome della trinita gli occorre huomo ditanta cosa altucto igniorante falsa mente & conmolte îneptie calumpnia ecristiani che tre dii adorino perche non sa distinguere leproprieta dellediuine persone & insieme conservare lunita del lasubstantia diuina . Lui nientedimeno dauerita con strecto dio inogni luogho induce innumero plurale dise medesimo parlante. Ilche observo Moyses el quile nelgenesi atribuisce adio Hora nome & uerbo plurale ora fingbulare servando indio colnumero del lepersone unità disubstantia dicendo disse dio faccia mo luomo ainmagine & similitudine nostra & molte altre cose molto psu chiare. Ma odi come Mahu metro fa dio parlare inmaria sopra tucte ledame op tima & non mai tocha dahuomo soffiamo lanostra a nima & ponemo quella & ilsuo figliuolo immanise sto miracolo. Item conciosiacosache noi habbiamo mandati molti nuntii mandamo finalmente Cristo si gliuolo dimaria eseghuaci delquale che furono fede li furono dicuore costanti & mansueti noi demo aco lui loeuangelio accioche peresso glihuomini conse ghuissinolamore & lagratia didlo Item noimandamo Cristo aperfection della legge divina facemo Cristo etimaria miracolo demo loro nelparadifo, optimo luogho adhabitare . Ancora dice donamo a Cristo molta bonta & afigliuoli diisrael maestro il propone mo&spesseuolte parlassmilmente.Perlaqualcosa benche non sipossa neghare Macometho essere suto arrogbante nientedimeno non pare daessere colpato dingniorantia meno che darroghantia: Costui mol to tempero larroghantia suaquando disse nellaldora no non hauere facti miracoli & non douerne fare. El sere dimolte cose igniorante Essere puro huomo be che nuntio dadio spirato. Et non potere dare uenia

et remissione depeccati. Comando che nonloadoras sino ne inuocassino: Confesso ancora che nesuoi libri erono certe cose dellauerita dellequali dubitare si possa: Onde apparisce costui spirito diuerita non es sere suto. Tolse ancora molto daltorita allaleora no quando disse qualunque adorando uno iddio ui ue rectamente o giudeo o cristiano o saracino che sia misericordia & salute dadio conseguire. Lautorita deluangelio manifestamente confessa quando lume directione & perfectione lochiama. Onde eleghua ci dimacometto concedente lui confessano che uene do elnuouo testamento ecostumi deluechio ingram parte meritaméte cessorono: Eltestamento uechio et nuouo inquel modo intendono & observano che dispose & comando Machomecto. El quale affermo se essere damendue expositore uerissimo: Appruoua no lacreatione delmondo laprogenie di Adam & tuc ta lastoria hebraycha & ladoctrina di Cristo. Aspec tano che Anticristo sia buomo pessimo & stimano che sara ucciso da Cristo: Ancora aspectano laresur rectione decorpi. Lultimo giuditio esupplitii & pre mii sempiterni Fanno Cristo sedere apresso iddio: Et Macometto presso a Cristo Ioratione Ioro comu ne e come lanostra cioe paternoster & cetera Ma do ue noi diciamo & enenos inducas & cetera. Eglino dicono iddio fu & iddio sara & Macometto risurgera CAPITOLO XXXVII LACHAGIONE DELLERRORE DEGENTILI MACOMEC TISTI ET GIVDEI:

## IMANDASI QVAL CHAGION e quella che tanto tempo tiene egiudei inloro perfidia & rispondesi inquesto mo do Laprofundita deprophetici & cristia ni misterii diuina. Et perche e diuina pero non sipuo dallumana intelligentia penetrare & così peraduerso

dallumana intelligentia penetrare & cosi peraduerso Ancora lingegnio demercennarii & miserabili giudei rozo & pertinace. Oltre aquesto lauaritia si dicoser uare quelche loro sudeexercitare lusura. Finalmete elnaturale amore asuoi & lodio naturale acristiani.

Dimi che fu quello che doppo beato Gregorio molti barbari tiro inberesta: Ladifficillima inter petratione della sacrascriptura: Lageneratione barba ra molto roza: Lauiolente mano di Machomedto Re degliarabi: Et le leggie di: VII: Re equali essentia do disuo famiglia subcederono perordine a Machometto nel regnio. Aggunsesi molto largha licentia

Ma qual chaglone antichamente stolse egentili dallauera religione deglibebrei: Ecomandamenti de gliambitiosi principi Leta poco berudita. Lalargha licentia Lafallacia demalingni demonil confermoro no tale errore. Lelusinghe & adulationi depoeti:

E ritenuto qualunque Inerrore facilmente dalel costume dell'apatria & dalladiuturna consuetudine.

Non puo laconsuetudine inerrore ecristiani legipti mi tenere equali daprincipio riceuerono religione da errore molto remeta. None bisognio che consum ghe disputationi confermi lecose che Cristo & esuoi discepoli acredere operare & sperare ciproposono.

Perche affai diuerita & dautorita contenghono haué do gia prouato che dauerita diuina procedono. Allo ra adunque potifima ragione delle cristiane costitu tioni & promesse assegneremo quando secondo luso depictagorici diremo Colui ildisse. Ricorderenci che non cidobbiamo turbare se non possiamo diqueste cose essere molto chapaci. Perche stimiamo questo essere diloro diuinita gram segnio. Certo se lamen te nostra interamente lecomprehende minore sono che lamente: Se sono tali diuine essere non possono Impero che se sono diuine superano ogni chapacita dinostramente: Lafede secondo Aristotile e dellasci entia fundamento. Perfede sola come pruouano e platonici agiugnere adio possiamo pero disse Dauid io credetti & pero o parlato: Credendo adunque & a propinquandoci alfonte della uerita & bonta: Lasapi ente & beata uita atigneremo.

:FINIS DEO GRATIAS AMEN.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nencini inc. 86

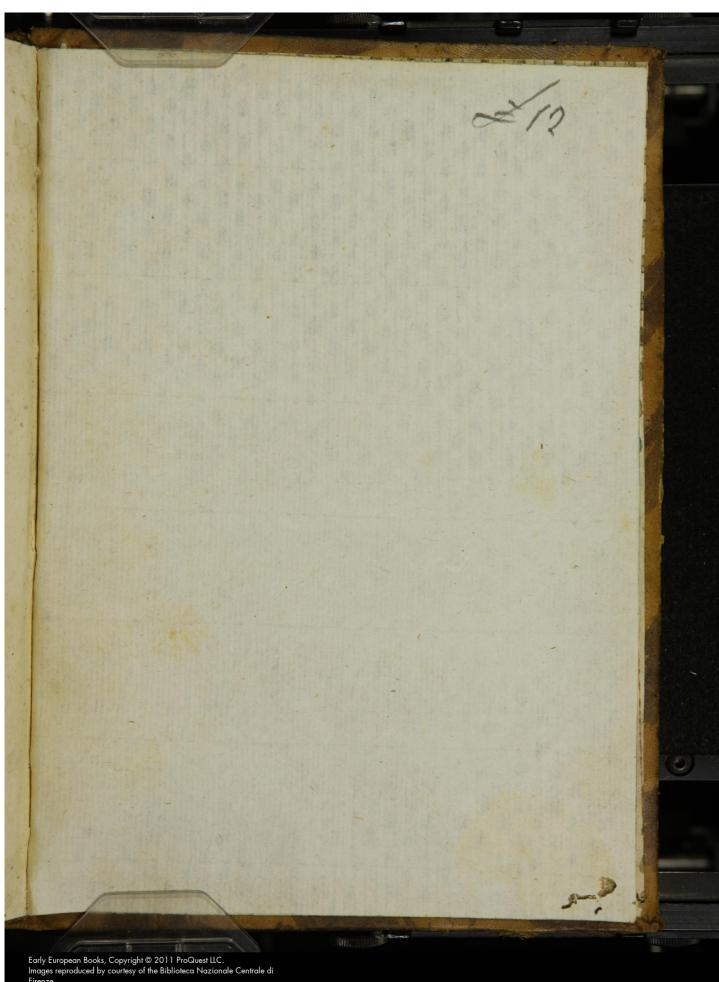

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Nencini inc. 86





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Nencini inc. 86